



Palet-XXIII\_7



581348 SEX

## STORIA

# ANTICA E ROMANA

DІ

## CARLO ROLLIN

Versione ridolta a lezione migliore arricchita di annotazioni di un più copioso indice delle materie e di incisioni in rame rappresentanti fatti storici architetture geografie ed il ritratto dell'autore

## VOL. XLVIII.

#### CONTENENTE

I FASTI CONSOLARI, E L'INDICE GENERALE
DELLA STORIA ROMANA.

V E'N E Z I A

DALLA TIPOGRAFIA DI ALVISOPOLI

1822

# FASTI CONSOLARI.

## AVVERTIMENTO

Ci parve a proposito il dare què i Fasti Consolari, dalla fondazione di Roma fino alla batteglia di Azzio. Gli sultori lattini, e soprattutto quelli che hanno scritto intorno alla Repubblica, allorchè vogitono citare un anno della loro Storia, quasi sempre lo indicano col nome dei consoli. In fal modo la serie da me qui collocata sarà utile ai lettori che dietro una tale indicazione vorranno cercare qualche fatto nell' opera. Troveransi in questa serie non solo i consoli, ma anche i re che gli hanno preceduli; e, dopo l'istituzione del consolato, gli altri magistrati che ne hanno di tempo in tempo interrotto il croso, e che per conseguenza hanno dato il nome loro all' anno, vale a dire, i decenviri, e i tribuni militari con l'autoristi consolare.

#### FONDAZIONE DI ROMA.

L' anno del Mondo 3253. Avanti Gesù Gristo 751.

| L anno                  | aet Monao 3233.                              | Avanu Ge                  | su 071310 751.                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| an. R. 1<br>av. GC. 751 | Romolo re. Regnò<br>37 anni.                 |                           | Anco Marzio quar.<br>to re. Regnò 24                    |
| av. GC. 714             | Interregno                                   | an. R. 138<br>av. GC. 614 | Tarquinio Prisco<br>quinto re. Re-<br>gnò 38 anni.      |
| an. R. 30               | Numa Pompilio se-                            | ap. R. 176                |                                                         |
| av. GC. 713             | condo re. Regnò                              | av. GC. 576               | re . Regno 44<br>anni.                                  |
|                         | Tullo Ostilio terzo<br>re. Regnò 32<br>anni. |                           | Tarquipio il su-<br>perbo settimo re.<br>Regnò 25 anni. |

an. R. 245 L. Giunio Bruto . an. R. 248 Sp. Laerzio . av. GC. 507 Egli è ucciso e av. GC. 504 T. Erminio. gli si sostituisce Sp. Lucrezio Tri- an. R. 249 M. Valerio cipitino. Muore, av. GC. 503 P. Postumio ed è eletto in sua vece an R. 250 P. Valerio Publi-M. Orazio Pulvillo. av. GC. 502 cola IV. L. Tarquinio Col-T. Lucrezio II. latino. E obbligato di andare an. R. 251 Agrippa Menenio in esilio, e gli av. GC. 501 P. Postumio II. è sostituito P. Valerio che me- an. R. 252 Opitero Virginio ritamente è chia- av. GC. 500 Sp. Cassio mato Publicola. an. R. 246 P. Valerio Publi- an. R. 253 Postumo Cominio av. GC. 506 cola II. av. GC. 499 T. Larzio T. Lucrezio. an. R. 247 P. Lucrezio, ov- an. R. 254 Ser. Sulpizio av. GC. 505 vero secondo av. GC. 498 Man. Tullio Dionigi d' Alicarnasso an. R. 255 P. Veturio Gemino M. Orazio Pulvillo av. GC. 497 T. Ebuzio Elva P. Valerio Publian. R. 256 T. Larzio cola III. av. GC. 496 L. Clelio

## Primo dittatore T. Larzio.

au. R. 257 A. Sempronio Atraav. GC. 495 tino . M. Minucio .

#### Battaglia del lago Regillo.

an. R. 259 Ap. Claudio. av. GC. 493 P. Servilio. an. R. 260 A. Virginio.

av. GC. 492 T. Vetusio.

an. R. 262 T. Geganio . an. R. 270 L. Emilio . av. GC. 490 P. Minucio . av. GC. 482 Ceso Fabio . an. R. 263 M. Minucio II. an. R. 271 M. Fabio . av. GC. 480 A. Sempronio II. av. GC. 48: L. Valerio. an. R. 264 Q. Sulpizio Came- an. R. 272 Q. Fabio II. av. GC. 488 rino. av. GC. 480 C. Giulio. Sp. Largio Flavo II. an. R. 273 Ceso Fabio II. an. R. 265 C. Giunio. av. GC. 479 Sp. Furio. av. GC. 487 P. Pinario . an. R. 274 M. Fabio IL an. R. 266 Sp. Nauzio. av. GC. 478 Cn. Manlio. av. GC. 486 Sest. Furio. an. R. 275 Ceso Fabio III. an. R. 267 T. Sicinio. av. GC. 477 T. Virginio. av. GC. 485 C. Aquilho . an. R. 276 L. Emilio II. an. R. 268 Sp. Cassio III. av. GC. 476 C. Servilio. av. GC. 484 Proculo Virginio. an. R. 277 C. Orazio. av. GC-475 T. Meneoio . an. R. 269 Serv. Cornelio. av. GC. 483 Q. Fabio . Sconfitta di Fabio vicino a Cremera . an. R. 278 Sp. Servilio an. R. 283 Ap. Claudio av. GC. 474 A. Virginio av. GC. 469 T. Quinzio Capitolino an. R. 279 C. Nauzio an. R. 284 L. Valerio II. av. GC. 473 P. Valerio av.GC.468 Tib. Emilio an. R. 280 L. Furio an. R. 285 T. Numicio Prisco av. GC. 472 C. Manlio av. GC. 467 A. Virginio an. R. 281 L. Emilio III. an. R. 286 T. Ouinzio Capiav. GC. 471 Opitero Virginio, av.GC.466 tolino II.

o secondo altri

auteri Vopisco Giulio.

an. R. 482 L. Pinario av. GC. 470 P. Furio Q. Servilio an. R. 287 Tib. Emilio II.

av.GC.465 Q. Fabio .

6 an. R. 288 Q. Servilio II. 18B. R. 205 Q. Fabio III. av. GC. 464 Sp. Postumio av. GC. 457 L. Cornelio an, R. 289 Q. Fabio II. an. R. 296 L. Minucio av. GC. 456 C. Nausio II. av. GC 463 T. Quinzio Capitolino III. an. R. 297 Q. Minucio an. R. 200 A Postumio av.GC.455 C. Orazio av.GC. 462 Sp. Furio . an. R. 201 L. Ebuzio an, R. 298 M Valerio av. GC. 454 Sp. Virginio av. GC. 461 P. Servilio an. R. 292 L. Lucrezio Trici- an R. 299 T Romilio av. GC. 453 C. Veturio av. GC. 460 pitipo T. Veturio Gemino an. R. 203 P. Volumnio an. R. 300 Sp. Tarpeis av. GC. 450 Ser. Sulpizio av. GC. 452 A. Aterio an. R. 294 C. Claudio an. R. 3o1 P. Curiazio av. GC. 458 P. Valerio II. av.GC. 451 Sest. Quintilio Essendo questi

vece lino L. Quinzio Cincinnato DECEMVIRI. an. R. 303 Ap. Claudio an, R. 3o4 Ap. Claudio II. av. GC. 449 T. Genuzio av. GC.448 Q. Fabio Vibulano M. Cornelio Ma-P. Sestio Capitolino Sp. Postumio . luginense Serv. Sulpicio M. Servilio L. Minuzio A. Manlio T. Romilio T. Antonio C. Giulio Man. Rabuleio L. Veturio Q. Petilio Cesone Duellio P. Orazio Sp. Oppio Cornicense

stato ucciso su- an. R. 302 C. Menenio bentrò in sua av. GC. 450 P. Sestio Capito-

an. R. 3.5 av. GC. 447 Gli stessi decemviri rimangono in carica. an. R. 306 L. Valerio Potito an. R. 309 T. Quinzio Capiav. GC. 446 M. Orazio Barbato av. GC. 443 tolino IV. Agriopa Furio an. R. 307 Lar. Erminio an. R. 310 M. Genucio

av. GC. 445 T. Virginio av. GC. 442 C. Curzio

an. R, 308 M, Geganio Maav. GC. 444 cerino. C. Giulio

## Primi tribuni militari con l'autorità consolare :

an R. 311 A. Sempronio
av. GC. 441 L. Artilio

Eglino dimentano
la carica, e si
nitorno alla ele-ar, GC. 440
sione de' consoli:

L. Papirio Mugilano
L. Sempronio Atratuo
tratuo
L. Geganio Macrino II.
T. Quinzio Capitolino V.

(\*) Negli anni che seguitano, i consoli ed i tribuni militari si ritrovano frammischiati. Saranno distinii per la differenzi del numero. Giammal oi furono eletti più di due consoli: e sempre maggiore di due fu il numero de tribuni.

Istituzione della Censura. an. R. 313 M. Fabio Vibu-jan. R. 317 Mamerco Emilio av. GC 435 L. Giulio av.GC.439 lano Postumo Ebuzio L. Quinzio Cincin-Corniceno nato an. R. 314 C. Furio Pacilo | an R. 318 M Geganio Maav. GC. 438 M. Papirio Crasso av. GC. 434 cerino III. L. Sergio Fidenate an. R. 315 Procolo Geganio an. R. 319 M. Cornelio Maav. GC. 437 Macerino av.GC.433 luginese L Menenio Lauato L. Papirio Crasso an, R. 316 T. Quinzio Capito- an. R. 320 C. Giulio II. av. GC. 436 lino VI. av. GC.432 L. Virginio

Agrippa Menenio Lanato an. R. 321 C. Giulio III. av. GC. 431 L. Virginio II.

| 8                              |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| an R 3aa M. Fahio Vibulano     | an. R. 333 L. Manlio Capi-                 |
| av. GC. 430 L. Sergio Fidenate | as GC Ato tolino                           |
| M. Fossio                      | L. Papirio Mugi-                           |
| an. R. 323 L. Pinario Mamer-   | lano.                                      |
| av. GC. 429 co                 | Q. Antonio Meren-                          |
| Sp. Postumo Albo               |                                            |
|                                | an. R. 334 Numerio Fabio Vi-               |
| lino                           | av. GC. 418 bulano                         |
| an. R. 324 T. Quinzio Penno    | T. Quinzio Capi-                           |
| av. GC. 428 Cincinnato         | tolino cupia                               |
| C. Giulio Mento                | an. R. 335 L. Quinzio Cin-                 |
| an. R. 325 L. Papirie Crasso   |                                            |
| av.GC.427 L. Giulio .          | tion and the                               |
| 47.00.427 27 01000             | M. Manlio                                  |
| au. R. 326 L. Sergio Fidena-   |                                            |
| GC. 426 te 11.                 | A. Sempronio A-                            |
| Osto Lucrezio Tri-             |                                            |
| cipitino                       | an. R. 336 Agrippa Meuenio                 |
| an. R. 327 A. Cornelio Cosso   | av GC Ath Lanato                           |
| av. GC.425 T. Quinzio Penno    | Sp. Nausio                                 |
| Cincinnato IL.                 | P. Lucrezio Trici-                         |
| an. R. 328 C. Servilio Ahala . |                                            |
| av. GC. 424 L. Papirio Mugi-   |                                            |
| lano                           | an. R. 337 L. Sergio Fidenate              |
| an. R. 329 T. Quinzio Penno    |                                            |
| av. GC. 423 M. Postumio        | M. Papirio Mugi-                           |
| C. Furio                       | lano                                       |
| A. Cornelio Cosso              | an. R. 338 Agrippa Menenio                 |
| an, R. 33o A. Sempronio A-     | av. GC. 414 Lanato II.<br>P. Lucrezio Tri- |
| av.GC.422 tratino              | P. Lucrezio Tri-                           |
| L. Furio Medul-                | cipitino 1L.                               |
| lino.                          | Sp. Rutilio Crasso                         |
| L. Quinzio Cincin-             | an. R. 339 A. Sempronio A-                 |
| nato II.                       | av. GC. 413 tratino III.                   |
| I. Oracio Bar-                 | Q. Fabio Vibulano                          |
| bato                           | M. Papirio Mu-                             |
| an. R. 331 Ap. Claudio Cras-   | gilano II.                                 |
| av. GC. 421 so.                | Sp. Nauzio Rutilo                          |
| L. Sergio Fidenate             |                                            |
|                                | an. R. 340 P. Cornelio Cosso               |
|                                | av. GC. 412 Q. Quinzio Cin-                |
| an. R. 332 C. Sempronio A-     | cinnato                                    |
| av. GC. 420 tratino            | C. Valerio Potito                          |
| Q. Fabio Vibulano              |                                            |
|                                | bulano                                     |
|                                | ~                                          |

A. Manlio an. R. 341 Cn.Cornelio Cosso av. GC. 411 Q. Fabio Vibula-Man. Emilio Mamercino no II. L. Valerio Potito an. R. 351 C. Valerio Potito M. Postumio Re- av. GC. 401 m. gillense P. Cornelio Maluan. R. 342 M. Cornelio Cosso ginense av. GC. 410 L.Furio Medulline Ceso Fabio Ambusto an. R. 343 Q. Fabio Ambusto Man. Sergio Fideav. GC. 409 C. Furio Pacilo nate Cn. Cornelio Cosso au. R. 344 M. Papirio Atra-Sp. Nauzio Rutilo av. GC. 408 tino III. C. Nauzio Rutilo an. R. 352 Man. Emilio Maan. R. 345 Man. Emilio Ma- av. GC. 400 mercino II. av. GC.407 merco Ap. Claudio Crasso C. Valerio Potito L. Ginlio Giulo an. R. 346 Cn.Cornelio Cosso L. Valerio 'Potito av. GC. 406 L. Furio Medul-III. lino II. M. Quintilio Varo an. R. 347 C. Giulio Giulo M. Postumio av. GC. 405 C. Servilio Ahala an. R. 353 C. Servilio Ahala P. Cornelio Cosse av. GC. 399 ш. L. Virginio au. R. 348 L.Furio Medullino A. Manlio II. av. GC. 404 Num. Fabio Vibu-Q. Servilio lano II. Q. Sulpicio C. Valerio Potito II. Man. Sergio Fi-C.Servilio Ahala II. denate II. an. R. 349 P. Cornelio Cosso an. R. 354 L. Valerio Potito av. GC. 403 Num. Fabio Am- av. GC. 398 IV. busto Man. Emilio Ma-Cn. Cornelio Cosso mercino III. L. Valerio Potito II. Ceso Fabio Ambuan. R. 350 T. Quinzio Capisto IL. av. GC. 402 tolino M. Furio Camillo C. Giulio Giulo III Cn. Cornelio Cos-L. Furio Medulso II.

lino

L. Quinzio Cincinnato

L. Giulio Giulo

an. R. 365 P. Licinio Calvo M. Fario Camilav. GC. 397 L. Titinio lo II. L. Furio Medulli-L.Furio Medullino Bo Q. Sulpicio Came-P. Menio rino II. P. Melio an. R. 358 L.Giulio Giulo II. L. Publiko Volsco av. GC. 394 L. Sergio Fidenate an. R. 356 M. Veturio P. Cornelio Maluav. GC, 396 C. Duilio ginense II. Co. Genucio L. Furio Medullino M Pomponio A. Postumio Regil-Volerone Publilio lease L. Atilio A Manlio III. an. R. 357 L. Valerio Potito V. an. R. 359 P. Licinio Calvo av. GC. 395 M. Valerio Massi- av. GC. 393 P. Menio II. mo Cn. Genucio II. Q. Servilio Fide-L. Titinio II. nate II. P. Melio II. L. Attilio II. Presa di Veia . an. R. 360 P. Cornelio Cosso an. R. 362 L. Lucrezio Flavo av. GC 392 M. Valerio Mas- av. GC. 390 Ser. Sulpicio Casimo II. merino L. Furio Medul an. R. 363 L. Valerio Potito lino av. GC. 389 M. Manlio P. Cornelio Scipioan. R. 364 L. Lucrezio Ceso Fabio Ambu | av. GC. 388 M. Emilio

P. Cornello Scipic

ne

Ceso Fabio Ambu
ato III.

an. R. 351 M. Furiro Camil.
av. GC, 391 lo III.
G. Emilio
Sp. Postumio
L. Furiro Medul.
Lino
L. Valerio Publicola
P. Cornello Scipio
P. Cornello Scipio

ne II.

G. Emilio
Sp. Postumio
L. Furio Medullino
L. Valerio Publicola
L. Valerio Publicola
L. Cornelio Scipio-

Agrippa Furio

L. Furio Medul-

Ser. Sulpizio

lino

| Battaglia d'Allia, seg                            | uita dalla presa di Roma.                                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| an. R. 366 L. Valerio Pub<br>av. GC. 386 cala II. | li- an. R. 371 Ser, Carnelia Ma-<br>av. GC. 381 luginense III. |
| P. Cornelio                                       | M.Furio CamilioV.                                              |
| L. Emilio                                         | C. Papirin Crasso                                              |
| L. Virginio                                       | P. Valerin Patito II.                                          |
| A. Manlin                                         | Ser. Sulpicin Ru-                                              |
|                                                   | fo II,                                                         |
| L. Postumio                                       |                                                                |
| an. R. 567 T. Quinzio C                           | nato II.                                                       |
| av. GC. 385 cinnato                               |                                                                |
| L. Giulio Giulo                                   |                                                                |
| L. Lucrezio Tr                                    | i- av. GC. 380 cnla IV.                                        |
| cipitino                                          | Ser. Sulpicin Rufe                                             |
| Q. Servilio Fid                                   | e- III.                                                        |
| nate V.                                           | L. Emilio III.                                                 |
| L. Aquilio Corv                                   |                                                                |
| Ser. Sulpicin Ru                                  | fo L. Lucrezio Tri-                                            |
| an. R. 368 L. Papirin Curso                       | re cipinno II.                                                 |
| av. GC. 384 C. Sergio                             | M. Trebanio                                                    |
| L. Menenio                                        | an. R. 373 Sp. Papirin                                         |
| C. Cornelio                                       | av. GC. 379 Ser. Cornelio Ma-                                  |
| L. Emilio II.                                     | luginense IV.                                                  |
| L. Valerin Pub                                    |                                                                |
| cola III.                                         | L. Papirio                                                     |
| an. R- 369 M. Furin Cami                          | I- Q. Servilio                                                 |
| av. GC. 583 lo 1V.                                | L. Emilio IV.                                                  |
| Q. Servilio Fid                                   | e- an. R. 374 M. Furio Camillo                                 |
| nate VI.                                          | av. GC. 378 VI.                                                |
| L. Orazin Pulvil                                  | A. Postumio Regil-                                             |
| Ser, Cornelin Ma                                  | lese                                                           |
| luginense II.                                     | L. Lucrezin Tri-                                               |
| L. Quinzio Cincia                                 | cipitinn III.                                                  |
| pato                                              | L. Furio                                                       |
| L. Valerio Potite                                 | L. Postumio Regil                                              |
| au. R. 370 A Manlin II.                           | lese                                                           |
| av. GC. 382 T. Quinzio Cap                        | i- M. Fabio Ambusto                                            |
| tolino                                            | an. R. 375 L. Valerio Publi-                                   |
| L. Papirio Curse                                  |                                                                |
| re II.                                            | C. Sergio III.                                                 |
| P. Cornelio                                       | Sp.Papirio Cursore                                             |
| L. Quinzio Cap                                    | P.Valerin Pontatil.                                            |
| tol nn                                            | L. Menenin II.                                                 |
| C. Sergio II.                                     | Sp. Cornelio Ma.                                               |
| ,                                                 | luginense V.                                                   |
|                                                   |                                                                |
|                                                   |                                                                |

| 12                     |                           |
|------------------------|---------------------------|
| an. R. 376 P. Manlio   | an. R. 378 L. Emilio V.   |
| av. GC. 376 L. Giulio  | av GC. 374 C. Vetorio     |
| M. Albinio             | L. Quinzio Cincin         |
| C. Manlio              | mato                      |
| C. Sestilio            | P.Valerio Potito IV       |
| L. Antistio            | Ser. Sulpicio II.         |
| an. R. 377 Sp. Furio   | C. Quinzio Cincin         |
| av. GC. 375 C. Licinio | nato                      |
| M. Orazio              | an. R. 379 L. Papirio     |
| Q. Servilio II.        | av. GC. 373 Ser. Sulpicio |
| P. Clelio              | L. Menenio                |
| L. Geganio             | Ser. Cornelio             |
|                        |                           |

Trascorrono cinque anni senza magistrati curuli.

| Trascorrono cinque an                                                                                                                                                                                         | ni senza magistrati curuli.                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| an. R. 585 L. Furio av. GC. 367 Ser. Sulpticio III P.Valerio Potito V A. Manlio Ser. Cornelio C. Valerio an. R. 366 M. Fabio Ambu- sto II. C. Veturio II. M. Cornelio Q. Servilio III. A. Cornelio Q. Quinzio | Ser. Cornelio<br>Sp. Servilio<br>L. Veturio |
|                                                                                                                                                                                                               |                                             |

### Primo console plebeo

| Istituzione della pretura e dell'edilità eurule. |                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| as. R. 389 L. Emilio Mamer-                      | an. R. 393 Q.Servilio AhalaII,<br>av. GC.359 L. Genucio II.<br>an. R. 394 C.Sulpicio PeticoII. |  |
| av. GC. 363 cino                                 | av. GC.350 L. Genucio II.                                                                      |  |
| L. Sestio Laterano                               | 3                                                                                              |  |
| an. R. 300 L. Genucio                            | an. R. 3o4 C.SulpicioPeticoII.                                                                 |  |
| av. GC. 362 O. Servilio Abala.                   | av. GC. 358 C. Licinio Stolo-                                                                  |  |
|                                                  | ne II.                                                                                         |  |
| an. R. 301 C. Sulpicio Petico                    | an. R. 395 C. Petelio Balbo<br>av. GC. 357 M. Fabio Ambusto                                    |  |
| av GC 361 C. Licinia Stolone                     | av. GC 352 M. Fabio Ambusto                                                                    |  |
|                                                  |                                                                                                |  |
| an. R. 302 Cn. Genucio                           | an. R. 396 M. Popilio Lenare<br>av. GC. 356 Cn. Manlio                                         |  |
| av. GC. 360 L. Emilio Mamer.                     | av. GC. 356 Cn. Manlin                                                                         |  |
|                                                  |                                                                                                |  |

11 Caro

an. R. 397 C. Fabio av. GC. 355 C. Plauzio an. R. 404 C. Sulpicio Petiav. GC. 348 co V. T. Quinzio Penno an. R. 308 C. Marcio Rutilo an. R. 405 M. Popillio Lenaav. GC. 354 Cn. Manlio II. av. GC. 347 te III. L. Cornelio Scian. R. 300 M. Fabio Ambupione an. R. 406 L. Furio Camillo av. GC. 353 sto II. M. Popillio Lena- av. GC. 346 Ap. Claudio Crasso te II. an. R. 400 C. Sulpicio Petico an. R. 407 M. Valerio Corvo av.GC. 352 III. av. GC. 345 M. Popillio Lena-M. Valerio Publite IV. cola au. R. 408 T. Manlio an. R. 401 M. Fabio Ambu- av. GC. 344 C. Plauzio av. GC. 351 sto III. an. R. 409 M. Valerio Cor-T. Quinzio an. R. 402 C. Sulpicio Peti- ar. GC. 343 vo II. av. GC. 350 C. Petelio co IV. M. Valerio Pu- an. R. 410 M. Fabio Dorso av. GC. 342 Ser. Sulpicio Cablicola II. an. R. 403 P. Valerio Publimerino av. GC. 349 cola an. R. 411 C. Marcio Rutilo C. Marcio Ruti- av. GC. 341 III. lo II. T. Manlio Torquato II. Guerra dei Sanniti . an, R. 412 M. Valerio Corvotan, R. 417 L. Furio Camillo av. GC.340 av. GC. 335 C. Menio III. A Cornelio Cosso an. R. 413 C. Marcio Ruti- an. R. 418 C. Sulpicio Longo av. GC. 339 lo IV. av. GC. 334 P. Elio Peto O. Servilio an. R. 414 C. Plauzio II. an. R. 419 L. Papirio Crasso av. GC. 338 L. Emilio Mamerav. GC. 333 Ceso Duilio ·cino an. R. 415 T. Manlio Tor- an. R. 420 M. Valerio Corvo av. GC. 337 quato III. av. GC. 332 IV. P. Decio Mure. M. Atilio Regolo an, R. 416 Ti. Emilio Ma- an. R. 421 T. Veturio av. GC. 336 mercino. av.GC.331 Sp. Postumio

Q. Publilio Filone

|                                                                                                                 | ,                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| an. R. 424 L.Pap rio Cursore<br>av. GC. 328 C. Petelio Libo<br>an. R. 425 L. Papirio Cras-<br>av. GC. 527 so H. | nn. R. 420 C. Perelo Libe II.<br>av. GC. 323 L. Papirio Mugi-<br>lano.<br>an. R. 450 L. Furio Camil-<br>av. GC. 322 lo II<br>D. Giunio Bruto<br>Sceva.<br>an. R. 451 C. Sulpicio Lon-<br>av. GC. 521 go II. |
|                                                                                                                 | tano. an. R. 432 Q. Fabio av. GC, 320 L. Fulvio an. R. 433 T. Veturino Cal-                                                                                                                                 |
| an. R. 428 L. Cornelio Lenev. GC, 324 tulo.  Forche an. R. 434 L. Papirio Cur-                                  | bino II.                                                                                                                                                                                                    |
| av. GC. 318 sore II. Q. Publilio Filo ne III. an. R. 435 L. Papirio Curso av. GC. 517 re III.                   | av, GC. 312 C. Sulpicio Lou-<br>go III.<br>an. R. 441 L. Papirio Curso-                                                                                                                                     |
| Q. Aufio Cerreta-<br>no II.<br>au. R. 436 M. Toslio Flacci<br>av. GC. 316 natore .<br>L. Plauzio Venno          | an. R. 442 M. Valerio                                                                                                                                                                                       |
| bula<br>an R. 438 Sp. Nauzio                                                                                    | Q. Emilio Barbu-<br>la II.<br>an. R. 444 Q. Fabio II.<br>av. GC. 308 C. Marcio Rutilo                                                                                                                       |
| av. GC. 314 M. Popilio an: R. 439 L. Papirio Carso av. GC. 313 re 1V. Q. Publilio Filon 1V.                     | an. R. 445 Q. Fabio III.<br>av. GC. 307 P. Decio Mure II.<br>an. R. 446 Ap. Claudio<br>e av. GC. 366 L. Volunnio                                                                                            |

description of the second

au. R. 447 P. Cornelio Arvina au. R. 459 L Papirio Cursore av. GC, 305 Q.MarcioTremulo av. GC, 293 Sp. Carvilio

au. R. 448 L. Postumio Meav. GC. 304 gello av. GC. 292 D. Giunio Bruto T. Minucio Sceva

au. R. 440 P. Sulpicio Se an. R. 461 L. Postumio Meav. GC. 303 verrio av. GC. 291 gello III. P. Sempronio Sofo C. Giunio Bruto

P. Sempronio Sofo an. R. 450 L. Genucio av. GC, 302 Ser. Cornelio

an. R. 462 P.Cornelio Rufino av.GC 290 Man. Curio Dentato

an. R. 4"1 M. Livio av. GC. 301 L. Emilio

an. R. 463 M Valerio Corav. GC. 289 vino Q. Cedicio Noctua

an. R. 452 M.Valerio CorvoV. an. R. 464 Q. Marcio Fee-

ar. GC. 300 Q. Apulejo av. GC. 288 mulo
P. Cornelio Arvina

an. R. 455 M. Fulvio Petino an. R. 465 M. Claudio Marav. GC. 299 T. Manlio Tor-av. GC. 287 cello quato muore es-

quato muore essendo caducia an. R. 466 M Valerio Polito da cavallo, ed è eletto in sua

W. Valerio Corvo av. GCt 285 M. Emilio Lepido

an. R. 454 L. Cornelio Sciav. GC, 298 pione Cn. Pulvio av. GC. 284 L. Cecilio Metello

an. R. 455 Q. Fabio Massi an. R. 469 P. Cornelio Dolaav. GC. 297 mo IV. P. Decio Mure III Cn. Domizio Cal-

an. R. 456 L. Volumio II. av. GC. 296 Ap. Claudio II.

an. R. 457 Q. Fabio Massi-

av. GC. 295 mo V. P. Decio Mure IV. av. GC. 281 Q. Marcio Filippo an. R. 458 L. Postumio Me-

av. GC. 294 gello II. M. Atilio Regolo

av. GC. 282 T. Coruncanio av. GC. 272 re II. an. R. 473 P. Sulpicio Sa-Sp. Carvilio II. av. GC. 279 verrio an. R. 481 L. Genucio P. Decio Mure av. GC. 271 C. Quinzio an. R. 474 C. Fabricie Luan. R. 482 C. Genucio av. GC. 278 scino II. Q. Emilio Papo av. GC. 270 Cn. Cornelio an. R. 475 P. Cornelio Rufian. R. 483 C. Ogulnio Gallo av. GC. 277 no II. C.Giunio Bruto II. av. GC. 269 C. Fabio Pittore an. R. 476 O.Fabio Gurgite II. av. GC. 276 C. Genucio Cle-an. R. 484 P. Sempronio Sofo psina av. GC. 268 Ap. Claudio Crasso au. R. 477 Man. Curio Dentato II. an. R. 485 M. Atilio Regolo av. GC. 275 L. Cornelio Len-av. GC. 267 L. Giulio Libo an. R. 478 Man. Curio Den- an. R. 486 Num. Fabio av. GC. 274 tato III. av. GC. 266 D. Giunio ·Ser. Cornelio Mean. R. 487 Q. Fabio Gurgirenda an. R. 470 C. Fabio Dorso av. GC. 265 te III. av. GC. 273 C. Claudio Cani. L. Mamilio Vitulo na II. Prima guerra punica. an. R. 488 Ap. Claudio Cau-C. Duillo an. R. 493 L. Cornelio Sciav. GC. 264 dice M. Fulvio Flacco av. GC. 259 pione
C. Aquilo Floro an. R. 480 Man. Valerio Massimo an. R. 494 A. Atilio Calatino av. GC. 263 Man.OtacinioCras. av. GC. 258 C. Sulpicio Patercolo

an. R. 490 L. Postumio Ge an. R. 495 C. Atilio Regolo

O. Mamilio Vitulo

av, GC. 262 mello

ao. R. 491 L. Valerio Flacco ao. R. 496 L. Manlio Vulsco av. GC.261 T. Otacilio Crasse av. GC.256 Q. Cedicio muore e gli è sosvitutto av. GC.250 pione Asina
M. Atilio Regolo II.

av. GC. 257 Cn. Cornelio Blasio

|             |                                      |             | 17                  |
|-------------|--------------------------------------|-------------|---------------------|
| an. R. 497  | Ser. Fulvio Petino                   | an. R. 507  | M. Fabio Buteone    |
| av. GC. 255 | Nobiliore                            | av. GC. 245 | C. Atilio Bulbo     |
|             | Nobiliore<br>M. Emilio Paulo         |             |                     |
| an. R. 498  | Cn. Cornelio Sci-<br>pione Asina II. | an. R. 508  | A. Manlio Torqua-   |
| av. GC. 254 | pione Asina II.                      | av. GC. 244 | to Attico           |
|             | A. Atilio Calatino                   |             | C. Sempronio Ble-   |
|             | II.                                  |             | so II.              |
| an. R. 499  | Cn. Servilio Cepio-                  | an. R. 509  | C. Fundanio Fun-    |
| av. GC. 253 |                                      | av. GC. 243 |                     |
|             | C.Sempronie Bleso                    |             | C. Sulpicio Gallo   |
|             | C. Aurelio Cotta                     |             |                     |
| av. GC. 252 | P. Servilio Gemino                   | av. GG. 242 | A. Postumio Albino  |
| B for       | L. Cecilio Metello                   | D 6         | O Lateria Caranna   |
| an. It. 501 | C. Furio Pacilo                      | or GC of    | A Maulie Torone     |
| 21.00.201   | C. I ullo I acito                    | 41.00. 841  | to Attico IL        |
| an. B. 500  | C. Atilio Regolo II                  | on B 610    |                     |
|             | L. Manlio Vulso II.                  |             |                     |
| 0 -1 200    | 24 11240117 1 4100 141               | 2.100. 240. | ditano              |
| an. R. 503  | P. Claudio Pulcro                    | an. R. 513  |                     |
| av. GC. 240 | L. Giunio Pallo                      | av. GC. 230 | O. Valerio Faltone  |
| 15          |                                      |             |                     |
| an. R. 504  | C. Aurelio Cotta II.                 | an. R. 514  | Ti.SempronioGrac-   |
| av. GC. 248 | P. Servilio Gemino                   | av. GC. 238 | co ·                |
|             | II.                                  |             | P. Valerio Faltone  |
| an. R. 505  | I. Cecilio Metel-                    |             |                     |
| av. GC. 247 |                                      |             | tulo Caudino        |
|             | Num. Fabio Bu-                       |             | Q. Fulvio Flacco    |
|             |                                      |             | P. Cornelio Len-    |
|             | Man. Otacilio Gras-                  | av. GC. 230 | tulo Caudine        |
| av. GC. 246 |                                      | - n ( -     | C. Licinio Varo     |
|             | MI. Paulo Licino                     | an. R. 517  | C. Atilio Bulbo II. |
|             |                                      | av.GG. 200  | T.ManiioTorquate    |
|             |                                      | 1           |                     |

## Tempio di Giano chiuso

| au. R. 518  | L. Postamio Albino | lan, R. 520  | M. Emilio Lepido                      |
|-------------|--------------------|--------------|---------------------------------------|
| av. GC. 234 | Sp. Carvilio Mas-  | ar. GC . 232 | M.Publicio Malleolo                   |
| B 6         | O Falsia Massima   | D for        | M Damuerio Mete                       |
| av. GC 233  | Verrncoso          | av. GC. 231  | M. Pomponio Mato<br>C. Papirio Masone |
|             |                    |              |                                       |
|             | · Mato             | an. R. 522   | M. Emilio Barbula                     |
|             |                    | 1v. GC. 230  | M. Emilio Barbula<br>M. Giunio Pera   |
|             |                    |              |                                       |

18 an. R. 523 L. Postumio Albino an. R. 525 P. Valerio Flacco av. GC. 229 II. av. GC. 227 M. Aulio Regolo Cn. Fulvio Centumalo an. R. 526 M. Valerio Mesau. R. 524 Sp.Carvilio Massi- av. GC. 226 av. GC. 228 mo II. L. Apustio Fullone O. Fabio Massimo Verrucoso IL. Guerra dei Galli Cisalpini . an. R. 527 L. Emilio Papo Cn. Cornelio Sciav. GC. 225 C. Atilio Regolo pione Calvo an. R. 531 P. Cornelio an. R. 528 T. Manlio Torqua- av. GC. 221 M. Minucio Rufe 2v, GC. 224 to II. Q.Fulvio Flaccoll. an. R. 532 L. Veturio an. R. 529 C. Flaminio av. GC. 220 C. Lutazio av. GC, 223 P. Furio Filo an. R. 533 M. Livio an. R. 530 M. Claudio Mar-av. GC. 219 L. Emilio Paule av. GC. 232 cello Seconda guerra punica. an. R. 534 P. Cornelio Sci-! innanzi di enav. GC. 218 pione trare in sarica, Ti.Sempronio Loned é eletto in sua vece go an. H. 535 Cn. Servilio Gemi-M. Claudio Marcello II. ar. GC. 217 no C. Flaminio II. Egli rinunzia, e gli è sostituito E ucciso alla O. Fabio Verrubattaglia del coso III. lazo Trasime-

no, e gli è so- an. R. 538 Q. Fabio Massimo av. GC. 214 Verrucoso IV. stituito M. Claudio Mar-M. Atilio Regolo II. an. R. 536 C. Terensio Varcello III. ar. GC, 216 rone an. R. 539 Q. Fabio Massime L. Emilio Paolo II. av. GC. 213 Ti. Sempronio Gracan. R. 537 Ti.SempronioGracco II. ar. GC. 215 an. R. 540 Q. Fulvio Flacco L. Postumio Albi- av. GC. 212 III.

ne III. Muore Ap. Claudio Pulcro

an. R. 541 Cn. Fulvio Centu-jan. R. 547 P. Cornelio Scipioav. GC. 211 malo av. GC. 205 ne P. Sulpizio Galba P. Licinio Crasso an. R. 542 M. Claudio Mar- an. R. 548 M. Cornelio Cetego av. GC. 210 cello IV. av. GC. 204 P. Sempronio Tu-M. Valerio Levino ditano. au. R. 543 Q. Fabio Massimo an. R. 549 Cn. Servilio Ceav. GC. 209 Verruceso V. av. GC. 203 pione

av. GC. 203 Verrucoso V. av. GC. 203 pione
Q.FulvioFlaccolV.
an. R. 544 M. Claudio Mar-

av. GC, 208 cello V.
T.QuinzioCrispino
av. GC, 202 Ti. Claudio
au. R. 545 C. Claudio Nerone

an. R. 540 C. Claudio Nerone av. GC. 207 M. Livio II. an. R. 551 Cn. Cornelio Lenav. GC. 201 tulo P. Elio Peto

av. GC. 206 Q. Cecilio Metello

## Guerra contro Filippe.

au. R. 552 P. Sulpicio Gal-an. R. 557 L. Valerio Flacco av. GC. 200 ba H. C. Aurelio Cotta

au. R. 553 L.Cornelio Lentulo an. R. 558 P. Cornelio Scipioav. GC. 199 P. Villio Tappulo av. GC. 194 ne Africano II. Ti.Sempronio Longo

av. GC. 198 T. Quinzio Flaminan. R. 559 L. Cornelio Menino an. R. 555 C. Cornelio Cetego av. GC. 193 quinucio Termo av. GC. 197 Q. Minucio Rufo av. GC. 197 Q. Minucio Fla-

an. R. 556 L. Furio Purpureo
av. GC. 196 M. Claudie Mar-

cello

#### Guerra contro Antioco.

an. R. 561 P. Cornelio Sci-an. R. 563 M. Fulvio Nobiav. GC. 191 pione Nasica av. GC. 189 liore

Man. Acilio Glabrione

an. R. 564 M. Valerio Mesav. GC. 190 pione

av. GC. 190 pione

c. Livio Salipa-

av. GC. 190 pione C. Livio Salina-

| 20          |                    |             |                    |
|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| an. B. 565  | M. Emilio Lenida   | an B. 5a    | M. Giunio Bruto    |
| GC 18e      |                    |             | A. Manlio Vulso    |
| av. 00. 107 | C. Platellio       | av. 00. 17  | a. Mantie Tuise    |
| .n. R. 566  | Sn. Postamio Al-   | an R 6a     | 6 C. Claudio Pul-  |
| av. GC. 186 | bino               | av. GC. 17  | o cro              |
| a do. 100   | Q. Maroio Filippo  | 21. 00.17   | Ti.SempronioGrae-  |
| D CC-       | Ap. Glaudio Pulero |             |                    |
|             |                    |             | CO . P. C.         |
| av. GC. 185 | M. Sempronio 1 u-  | an. n. 570  | Cn. Cornelio Sci-  |
|             | ditano             | 27. GU. 170 | pione Ispalo       |
|             | P. Claudio Pulcro  | 1           | Muore e gli è      |
| av. GC. 184 | L. Porcio Licino   | 1           | sostituito         |
|             |                    |             | C. Valerio Levino  |
| an. R. 569  | M. Claudio Mar-    | İ           | Q. Petilio Spurino |
| av. GC. 183 | cello              |             | Questifu ucciso    |
|             | Q. Fabio Labeene   |             | inun combatti-     |
| an. R. 570  | Cn. Bebio Tanfilo  |             | mento contro i     |
| av. GC. 182 | L. Emilio Paolo    |             | Liguri             |
|             |                    | an. R. 577  | P. Musio Scevola   |
| an. R. 571  | P. Cornelio Cetero |             | M. Emilio Lepido   |
|             | M. Bebio Tanfilo   |             | II.                |
|             |                    | an. B. 5m   | Sp. Postumio Al-   |
| un R 640    | A. Postumio Al-    |             |                    |
|             | bino Lusco         | 41. 00. 174 | Q. Muzio Scevola   |
|             |                    | D f         | L.Postumio Albino  |
|             |                    |             |                    |
|             |                    | av. GG. 173 | M. Popilio Lenate  |
|             | gli è sostituito   | D (0        | 0.0 11. 1          |
|             |                    |             | C. Popilio Lenate  |
|             | Q. Fulvio Flacco   |             | P. Elio Ligure     |
| av.GC. 179  | L. Manlio Acidino. |             |                    |
|             | Questi due conso-  |             |                    |
|             | li erano fratelli  |             |                    |
|             |                    |             |                    |

#### Guerra contro Perseo.

an. R. 581 P. Licinio Crasso Ian. R. 585 Q. Elio Peto av. GC. 171 C. Cassio Longino av. GC. 167 M. Giunio Penne an. R. 582 A. Ovillio Mancino an. R. 586 C. Sulpicio Gallo av. GC. 170 A. Atilio Serrano av. GC. 166 M. Claudio Mar-

an. R. 583 Q. Marcio Filipan. R. 587 T. Manlio Torquato av. GC. 169 po II. av. GC. 165 Ca. Ottavio Cn.S-rvilio Cepione

an. R. 584 L. Emilio Paolo II. an. R. 588 A.Manlio Torquato av. GC. 168 C. Licino Crasso av. GC. 164 Q. Cassio Longino av. GC. 163 co II. av. GC. 156 tulo Lupo Man. Giuvencio C.MarcioFigulo II. Talna an. R. 507 P. Cornelio Scian. R. 500 P. Scipione Nasical av. GC. 155 pione Nasica II. M. Claudio Marav. GC. 162 C. Marcio Figulo . Questi consoli cello IL. rinunziarono e an. R. 598 Q. Opimio furono sosti- av. GC. 154 L. Postumio Albino tuiti P. Cornelio Len- an. R. 599 Q. Fulvio Nobiav. GC. 153 liore tulo Annio Lusco Co. Domizio Enobarbo Questi consoli, au. R. 691 M. Valerio Mesentrareno in av. GC. 161 sala carica il primo C. Fannio Strabone gennajo, ed il an. R. 502 L. Anicio Gallo loro esempio av. GC. 160 M. Cornelio Ceteserve di legge an. R. 600 M. Claudio Maran. R. 603 Cp. Cornelio Do- av. GC. 152 cello III. av. GC. 159 labella L. Valerio Flacco M. Fulvio Nobi- au. R. 601 L. Licinio Lucullo liore av. GC, 151 A. Postumio Alan. R. 594 M. Emilio Lepido bino av. GC. 158 C. Popitio Lenate an. R. 602 T. Quinzio Flaav. GC. 150 minino an. R. 505 Sest, Giulio Cesare Man. Acilio Balbo av. GC. 157 L. Aurelio Oreste Terza guerra punica. an. R. 603 L. Marcio Cen-lan. R. 607 Q. Fabio Massiav. GC. 149 sorino av. GC. 145 mo Emiliano Man. Manilio L. Ostilio Mancian. R. 604 Sp.PostumioAlbino av. GC. 148 L. Calpuraio Pi-an. R. 608 Ser. Sulpicio Galba some av. GC. 144 L. Aurelio Cotta an. R. 605 P. Cornelio Sciav. GC. 147 pione Africano an. R. 600 Ap. Claudio Pulav. GC. 143 Emiliano cro C. Livio Druso O. Cecilio Metelan. R. 606 Cn. Cornelio Lenlo Macedonico av. GC. 146 tulo an. R. 610 L. Cecilio Metelle L. Mummio

av. GC. 142 Calvo

an, R. 589 Ti.SempronioGrac- an, R. 506 L. Cornelio Len-

| 22                        |                                     |              |                      |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------|
|                           | O. Fabio Massimo                    | an. B. 616   | P. Furio File        |
|                           | Serviliano                          |              | Sest. Atilio Serrano |
| on R 6                    | Cu. Servilio Ce-                    | m1.00.100    | Oces. Homo Octivano  |
| av. GC. 141               |                                     | - B 610      | Ser. Fulvio Flacco   |
| av. do. 141               | Q. Pompeo                           | CC -26       | C. Calpurnio Pi-     |
| n .                       |                                     |              |                      |
|                           | C. Lelio Sapiente                   |              | sone                 |
| av. GC. 140               | Q.Servilio Gepione                  |              | P. Cornelio Sci-     |
|                           |                                     | av. GC. 134  | pione Africano       |
| an. R. 613                | Cu. Calpurnio Pi-                   |              | Emiliano II.         |
| av. GC. 139               | sone                                |              | C. Fulvio Flacco     |
|                           | M Popilio Lenate                    | an. R. 619   | P. Muzio Scevola     |
| an. R. 614                | P. Cornelio Sci-                    | av. GC. 133  | L. Calpurnio Pi-     |
| av. GC. 138               | pione Nasica                        | -            | sone Frugi           |
|                           | D. Giunio Bruto                     |              |                      |
| an R 615                  | M. Emilio Lepido                    |              |                      |
|                           | C. Ostilio Mancino                  |              |                      |
| 24.00.137                 | G. Ostillo Mancillo                 |              |                      |
|                           | Sedizione di T                      | iberio Grace | . 00                 |
| an. R. 620                | P. Popillio Lena                    | an. R. 620   | Q. Cecilio Metello   |
|                           | P. Rupilio                          |              | Balearico            |
|                           |                                     |              | T. Quinzio Flami.    |
| on. R. 621                | P. Licinio Crasso                   |              | nino                 |
|                           |                                     |              | Cn. Domizio Eno-     |
| 41.00.131                 | L. Valerio Flacco                   |              |                      |
| D C                       |                                     | av. GC. 122  |                      |
|                           | M. Perperna                         | D /7         | C. Fannio            |
| av. GG. 130               |                                     |              | Q. Fabio Massimo     |
|                           |                                     |              | Allobrogico          |
|                           | C. Sempronio Tu-                    |              | L. Opimio            |
| av. GC. 129               |                                     | an. R. 632   |                      |
|                           | Man. Aquilio                        | av. GC. 120  | C. Papirio Carbone   |
| an. R. 624                | Cn. Ottavio                         |              |                      |
| av.GC. 128                | T. Annio Rufo                       | au. R. 633   | L. Cecilio Metel-    |
|                           |                                     | av. GC. 110  | lo Calvo             |
| an. B. 625                | L. Cassio Longino                   |              | L. Aurelie Cotta     |
|                           |                                     |              | M. Porcio Catone     |
| 21.00.127                 | IA GOLDENO GIGGE                    | 2r GC 118    | Q. Marcie Re         |
| D C.C                     | Man. Emilio Le-                     |              | Z. marcie Me         |
|                           |                                     | - D CZL      | L. Cecilio Metello   |
| av.GC. 126                |                                     |              |                      |
|                           | L. Aurelio Oreste                   |              |                      |
| an. R. 627                | M. Plauzio Ipseo                    |              | Q. Musio Scevola     |
| av. GC. 125               | M. Fulvio Flacco                    | an. R. 636   | C. Licinio Geta      |
|                           |                                     | or GC. 116   | Q. Fabio Massimo     |
|                           |                                     |              | X. r. spin pressime  |
| an. R. 628                | C. Cassio Longino                   |              | Eburno               |
| an. R. 628                | C. Cassio Longino C. Sestio Calvino |              | Eburno               |
| an. R. 628<br>av. GC. 124 | C. Sestio Calvino                   | an. R. 637   |                      |

an. R. 638 Man. Acilio Balbot av. GC. 114 C. Porcio Catone

Cn. Papirio Carbone an, R. 640 M. Livio Druso

an. R. 639 C. Cecilio Metello av. GC. 112 L. Calpurnio Pisone Cesonie av. GC. 113 Caprario

### Guerra di Giugurta.

an. R. 641 P. Cornelio Scipione Nasica av. GC. 111 L. Calpurnio Bestia to Console muore e gli è sostituito

an. R. 642 M. Minucio Rufo! av. GC. 110 Sp. Postumio Al- an. R. 645 L. Cassio Longino bino

M. Aurelio Scauro av. GC. 107 C. Mario

an. R. 643 Q. Gecilio Metelav. GC. 109 lo Numidico

an, R. 646 C. Atilio Serrano M. Giunio Silano av. GC. 106 Q. Servilio Cepio-

an. R. 644 Ser. Sulpicio Galba

av. GC. 108 Q. Ortensio es- an. R. 647 P. Rutilio Rufo sendo designa-lav. GC. 105 Cu. Mallio

#### Strage sanguinosa dei Romani fatta dai Cimbri .

an. R. 648 C. Mario II. an. R. 655 Cn. Cornelio Len-av. GC. 104 C. Flavio Fimbria av. GC. 97 tule

P. Licinio Crasso an. R. 649 C. Mario III. an, R. 656 Cn. Domizio Enoav. GC. 103 L. Aurelio Oreste av. GC. 96 barbo

C. Cassio Longino an. R. 650 C. Mario IV. an. R. 657 L. Licinio Crasso av. GC. 102 Q. Lutazio Catulo av. GC. 95 Q. Muzio Scevola

an. R. 651 C. Mario V. av. GC. 101 Man. Aquilio an R. 658 C, Celio Caldo av.GC. 94 L. Domizio Enobarbo

an. R. 652 C. Mario VI. an. R. 659 C. Valerio Flacco av. GC. 100 L. Valerio Flacco av. GC. 93 M. Erennio

an. R. 653 M. Antonio an. R. 660 C. Claudio Pulcro av. GC. 99 A. Postumio Al-av. GC. 92 M. Perperna

an. R. 654 Q. Cecilio Metel-an. R. 661 L. Marzio Filippo av.GC, 98 lo Nepote av. GC. 91 Sest. Giulio Cesare T. Didio

an. R. 662 L. Giulio Cesare L. Porcio Catone ar. GC. 90 P. Rutilio Lupo an. R. 664 L. Cornelio Silla av. GC. 88 Q. Pompeo Rufo an. R 663 Cn. Pompeo Straav. GC. 89 bone

Segnalato combattimento di Silla contro Mitridate.

an. R. 667 L. Cornelio Cinna an. R. 665 Cn. Ottavio av. GC. 87 L. Cornelio Cinna. av. GC. 85 III. Egli fu deposto Cn. Papirio Care gli fu sostibone an. R. 668 L. Cornelio Cinna L. Cornelio Me. av. GC. 84 IV. Cn. Papirio Carrula an. R. 666 C. Mario VII. Egli bone II. muore e gli e an. R. 669 L. Cornelio Sci-Av. GC. 86 sostituito av. GC. 83 pione C. Norbano L. Valerio Flacco L. Cornelio Cinna an. R. 670 C. Mario av. GC. 82 Cn. Papirio Car-II. bone III. Silla Dittatore . an. R. 671 M. Tullio Deculajan. R. 677 L. Ottavio av. GC. 81 Cn. Cornelio Do-av. GC. 75 C. Aurelio Cotta labella an. R. 672 L. Cornelio Silla an. R. 678 L. Licinio Lucullo

av. GC. 74 M. Aurelio Cotta av. GC. 80 Felice II. O. Cecilio Metelan. R. 679 M. Terenzio Varlo Pio an. R. 673 P. Servilio Vatia av. GC. 73 rone Lucullo av. GC. 79 Isaurico C. Cassio Varo Ap. Claudio Pulcro an. R. 680 L. Gellio Poplian. R. 674 M. Emilio Lepido at. GC. 72 cola av. GC. 78 Q. Lutazio Catulo Cn. Cornelio Lentulo Clodiano an. R. 675 D. Giunio Brnto Jan. R. 681 Cn. Aufidio Oreste av. GC. 77 Mam. Emilio Le-av. GC. 71 L. Cornelio Len-

pido Liviano tulo Sura an. R. 676 Cn. Ottavio an. R. 682 Cn. Pompeo Ma-

an. R. 676 Cn. Ottavio av. GC. 76 C. Scribonio Curio av. GC. 70 gno M. Licinio Crasso

180

an. R. 683 Q. Ortensio av. GC. 69 Q. C.c. to Metal av. GC. 67 some Man. Acilio Gla-

an. R. 684 L. Cecilio Metello Brione

av. GC, 68 Q. Marcio Re

#### Pompeo vincitore dei pirati .

an. R. 686 M. Emilio Lepido an. R. 688 L. Giulio Cesare av. GC. 66 L. Volcazio Tullo av. GC. 64 C. Marcio Figulo

an. R. 687 L. Aurelio Cotta an. R. 689 M. Tullio Cicerone av. GC, 65 L. Manlio Tor- av. GC, 63 C. Antonio quato

#### Morte di Mitridate .

an. R. 690 D. Giunio Silano an. R. 692 L. Afranio av.GC. 62 L. Licinio Murena av. GC. 60 Q. Metello Celere

an. R. 691 M. Pupio Pisone av GC. 61 M. Valerio Messala Nicero Lulo Bibulo

#### Guerra dei Galli.

an. R. 694 L. Calpurnio Pi. an. R. 696 Cn. Cornelio Lenario, G.C. 59 Sone ar. G.C. 50 London Arrectellino an. R. 695 P. Cornelio Lenario, an. R. 695 P. Cornelio Lenario, an. R. 695 Cn. Pompse on Liulo Spiatere ar. G.C. 57 O. Cecilio Metel.

lo Nepote so II.

#### Guerra di Crasso contro i Parti.

an. R. 698 L. Domizio Eneav. GC. 54 barbo ... Ap.Claudio Pulcro an. R. 698 Cn. Domizio Calav GC. 51 M. Claudio Mar-

av. GC. 53 vino cello M. Valerio Mes- an. R. 702 L. Emilio Paolo

an. R. 700 Cn. Pompeo Maav. GC. 52 gno III. an. R. 703 C. Claudio Mar-an. R. 704 C. Giulio Cesare
av. GC. 49 cello II.
L. Cornelio Len-av. GC. 48 P. Servilio Vatia
tulo Laurico

#### Cesare dittatore .

P. Cornelio Dola-

an. R. 705 Q. Fufio Caleno

av. GC. 47 P. Vatinio bella an. R. 706 C. Giulio Cesare av. GC. 43 C. Vibio Pansa av. GC. 46 III. Ouesti due Con-M. Emilio Lepide soli perirono e an. R. 707 C. Giulio Cesare furono sostituiti av. GC. 45 IV. senza col-C. Giulio Cesare lega Ottaviano an. R. 708 C. Giulio Cesare O. Pedio. Muore nv. GC. 44 V. Egli fu uced è eletto in ciso, ed è eletsua vece to in sua vece P. Ventidie M. Antonio Triumvirato di Lepido, Antonio, ed Ottaviano. Proscrizione an. R. 710 C. Emilio Lepido au. R. 715 C. Agrippa. av. GC. 42 11. av. GC. 37 L. Canidio Gallo L. Munazio Planco an. R. 711 L. Antonio an. R. 716 L.Gellio Poplicola av. GC. 41 P. Servilio Vatia av. GC. 36 C. Cocceio Nerva Isaurico II. au. R. 712 Cn. Domizio Cal-an. R. 717 L. Cornificio av. GC. 40 vino II. av. GC. 35 Sest. Pompeo C. Asinio Pullione

an. R. 714 Ap. Claudio Pular. R. 719 C. Giulio Cesare av. GC. 38 cro C. Norbano Flacce an. R. 729 L. Domizio Eno.

an. R. 713 L. Marcio Censo-an. R. 718 M. Antonio II.

rino

C. Calvisio Sabino

av. GC. 39

an. R. 720 L. Domizio Enoav. GC. 32 barbo C. Sosio

av. GC. 34 L. Scribonio Li-

bone

#### Battaglia d' Azzio.

an. R. 722 C. Giulio Cesare av. GC. 30 Ottaviano IV.

M. Licinio Crasso

Morte di Antonio .

an. R. 723 C. Giulio Cesare |

Sest. Apuleio

Trionfo d' Ottaviano .

Fine dei fasti consolari

# INDICE GENERALE

## DELL' ISTORIA ROMANA

## DI CARLO ROLLIN

PER L' EDIZIONE PUBBLICATA IN VENEZIA

PER CURA DI GIUSEPPE BATTAGGIA.

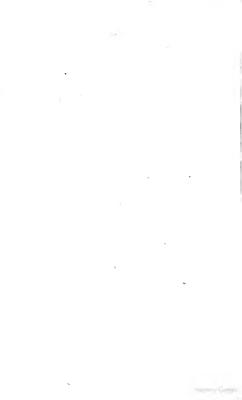

AALA, Vedi Servilio .

ABELOCE, da in mano ai Romani gli ostaggi spagnuoli che i Cartaginesi facevano custodire a Sagunto XXX.63. ABGARO, re di Edessa, tradisce Crasso XI.III. 97, e seg. ABIDO, città nell' Ellesponto, stretta di assedio da Livio pretore romano XXXIV. 124. Ne rimane libera 126. ABORIGENI, nome con cui chiamavansi gli antichi abitato-

ri del Lazio, dai quali discendevano i Romani XXIII. 56. ACAJA, ACHEL Questi popoli tengono un' assemblea a Sicione, ove s'ascoltano gli ambasciatori dei Romani, e de'loro alleati , come pure quello di Filippo XXXIII. 173. Dopo lunghe contese soltanto Aristene si dichiara in favor de'Romani 175. Altra assemblea ove trovansi gli ambasciatori di Antioco, quelli degli Etoli e Quinzio. Diversi discorsi di questi ambasciatori XXXIV. 71, e seg Gli Achei dichiaransi contro Antioco 75. Loro abilità a maneggiare la fionda 219. Si impegnano di prestare soccorsi al console Marcio contro Perseo XXXV. 215. Polibio espone le loro offerte al console 219. Molti di essi, sospetti di aver favoreggiato Perseo, sono mandati a Roma, poscia esigliati, e dispersi in diverse città XXXVI. 67, e seg. Gli Achei mandano a Roma parecchie deputazioni in favore dei banditi, ma sempre invano 70. 71. Finalmente, salle rimostranze di Catone, ritornano alla loro patria 73. Turbolenze fra gli Achei. I Romani procurano indarno di acquetarle 150, e seg. Gli Achei si uniscono, e dichiarano la guerra a Sparta 154. La Beozia fa lega con loro ivi. Metello li vince 155. Fa loro proporre un accomodamento, ma indarno 156. Il console L. Mummio arriva innanzi Corinto 157. Gli assediati danno temerariamente una battaglia, e rimangono succumbenti 158. La citià è presa, incendiata, ed affatto distrutta 159. Il paese è ridotto in provincia romana 160.

ACARNANI, sorprendente risoluzione con cui vanno a pu-

gnare contro gli Etolj XXXI. 170.

Accensus, grado di semplice uffiziale romano. Uno di questi camminava innanzi ai decemviri XXV. 78.

ACCIO NEVIO, augure, taglia una selce con un rasoje XXIII. 216. Riflessioni su questo fatto ivi. 217.

ACHEI Flioti XXXIII. 210.

ACHILLA, generale di Tolomeo Re d'Egitto, conduce l' armata reale ad assediare Cesare in Alessandria XLIV. 246. É ucciso per comando di Arsinoe sorella di Cleo-

patra 250.
ACILIO, soldato di Cesare. Suo tratto d'eroico valore
XI-II. 221. XLIV. 113.

ACILIO GLABRIONE (M.), console, à incaricato della guerra contre Asiaco. Parte per la Gresia XXXIV. 79. Vi accessiva della guerra contre Asiaco. Parte per la Gresia XXXIV. 79. Vi Asiaco della Computa della Termopile co. 20. 23. Acidio si studia indaren di guadagare gli Rojoi colla dolecaza de, Stringe di assedio Eracles, e la espugna. ivi. Assedia Nanpatto 100. Desiste da una tal impresa sallo rimostrance di Quincio tode Prende Lamin, e assedia Anfisso 116. Ritorna a Roma 110. Ottiene il trionol 156. 1202.

ACILIO GLABRIONE (M.), console, è nominato per suc-

cedere a Lucullo XL. 168.

Acquedotti, prove della magnificenza romana XXIII. 213.
Il primo costrutto da Appio Glaudio censore XXVII.
183. Altro da Gurio censore XXVIII. 99. 100. Magnificenza di Agrippa su questo rapporto XLVI. 263.

Adda, finme d'Italia, presso il quale i Romani mettono in rotta i Galli XXIX. 108. e seg.

ADERBALE, capo de' Cartaginesi sbaraglia la flotta .del console Clodio Pulcherio vicino a Drepano XXIX. 12, e seg.

ADERBALE, figlio maggiore di Micipea, vinto da Giugurta, si rifugge a Roma XXXVII. 187. Assediato in Cirta da Giugurta, scrive al senato onde implorare il suo ajuto 153, e seg. Arrendesi a Giugurta che lo fa morire 197. Vedi Giugurta.

ADIATORIGE, condotto in trionfo da Ottaviano, poscia messo a morte. Ammirabile generosità de'suoi due figli

XLVI. 396. 397.

Adolescenza, uso de Greci e de Romani, allorche un giovine entrava in quest età XLVI. 344.

ADUATICI, popoli della Gallia sottoposti da Cesare XLII.

273. Vedi Belgi e Cesare.

Adulterio: com'era punito a Roma questo delitto XXIII. 90. Esso vi rimase sconosciuto per molti secoli qi. Dame romane condannate per quest'oggetto XXVII. 260. 261.

AFRINIO (L.) perviene al consolato ottenutogli coll'oro da Pompeo XLII 25. Suo carattere 27. 28. In qualità di luogotenente di Pompeo nella Spagna, riporta de rantaggi su Cesare XLIV. 91. Lo inquieta molto 94. È poscia costretto da Cesare a Insciare il campo 95. Cesare lo insegue, e gl' impediace di passare l'Ebro 96. Quantunque potesse ingliare a pezzi le di lui legioni, vuole piutosto ridurle ad abbassare le armi 101. Petrejo impediace l'aocordo quasi conchisuo tra le due armate 102, e egg. 51 rinnova la guerra. I due luogotenenii di Pompeo oppressi ed affiscolii da Cesare, sono costretti di arrenderai 106. Loro conferenza con Cesare, il quale null'altro edige, se non che le truppe de suoi avressar) sieno li-cenziate; condizione accettata ed eseguita iór. 109 A-franio portasi presso Pompeo 110. Dopo la batraglia di Faranglia si trova opposto a Cesare in Africa XLV. 42. Cesare lo fa morire 74.

AFRICA. I due consoli Regolo e Manlio vi passano dopo una vittoria navale, s' impadroniscono di Clipea, e saccheggiano tutto il paese XXVIII. 194. 195. Rezolo vi dimora in qualità di proconsole, e il suo collega ritorna a Roma 195. Vi passano de' nuovi consoli con una numerosa flotta. Dopo aver riportato due vittorie, rimettonsi in mare alla volta d'Italia, e soffrono un'orribile tempesta alle coste della Sicilia 210. 211. I Romani vi ritornano, e sono esposti allo stesso pericolo facendo vela di nuovo verso l'Italia 215. 216. Sbarco e devastazioni che vi fa un'altra flotta romana XXXII. 10. Scipione vi porta di nuovo la guerra XXXIII. 12. ( Vedi Scipione il primo Africano ) Dopo la rovina di Cartagine, l'Africa diviene provincia romana XXXVI. 146, e seg. Guerre in questo paese tra Cesare, e gli avanzi del partito di Pompeo XLV. 5, e seg. Vedi Cesare, Metello Scipione , Giuba , ec.

Agraria (Legge) Vedi Legge Agraria.

Agricoltura, riguardata fra prischi Romani al pari d-lla professione militare XXIII. 93. 94. Raccomandata da Numa come un mezzo per evitare la poverta 154. 155. Posta in obbito durante le guerre, viene ristabilita dai

consoli XXXII. 127

AGRIGENTO, cità di Sicilia. I Romani la stringono di assedio congiuntamente alle truppe di Siracusa XXVIII. 159, e seg. Annone carteginese va in suo soccorso, ed è econfito 163, e seg. La citià è presa dai Romani dopo sette mei di assedio 165. I Catraginesi la assedia no e se ne impadronicono 212. È presa dal console Levino XXXI. 105, e seg.

AGRIPPA (Menenio) Vedi Menenio.

AGR PPA (Vipsanio) ottiene da Cesare la grazia per suo fratello in vista del credito di Ottaviano, cui era amico sino dalla prima sua gioventù XLV. 76. 224. Accusa Cassio dinanzi il tribunale eretto da Ottaviano 347. Essendo luogotenente di Ottaviano copre l'assedio, che questi facea di Perugia XLVI. 89. Vincitor nelle Gallie ricusa il trionfo 174 175. E' eletto console 175. È incaricato degli apparecchi di guerra contro Sesto 176 Fa costruire il porto Giulio per unire i due laghi Lucrino ed Avergo 177 Riporta de vantaggi sulla flotta di Sesto 189 Sua politica circospezione 190. Ottiene una compiuta vittoria sullo stesso Sesto 193, e seg. Ottaviano lo onora con una corona rostrale 206. 207. Magnificenza della sua edilità 262, e seg. Egli e Mecenate divengono i principali amici , confidenti e ministri di Ottaviano 266. Alla testa d'una squadra, intercetta un convoglio destinato per Antonio 310, Spedizione nel'a Grecia 314. Comanda la flottu d'Ottaviano nella battaglia di Azzio 321. Ottavinno lo manda in Italia 329. Ei lo accompagna nel suo trionfo 395.

AIX . città di Provenza, sua fondazione XXXVII. 143. Ajo Locuzio diventia singolare, cui i Romani innalzarono

un tempio XXVI. 99.

ALBA Lunga, ALBANI, città fabbricata da Ascanio, Suoi re XVIII. 62. 63. Guerra di questi popoli ce' Romani 164, e seg. Conferenza per un accomodamento 165. 166. Combattimento degli Oracje de' Curiazj 167, e seg. Gli Albani si soutomeitono ai Romani 172. La città è disrutta ed i cittàdisi sono contotti a Roma 181. 182. ALBANI, ALBANI, popoli dell' Asia mini da Pompeo

XLI. 50. ALBANO (monte) trionfi su di esso XXIX. 77.

ALBINO (L.), sua pietà verso le vestali, che si rifuggiavano a Cere XXVI, 75.

ALBIO ((.) di Cale, e C. Atrio di Umbria, capi dell' ammutinamento di Sucrona XXXII. 151. Loro supplizio 159, e seg.

Albula, actico nome del Tevere XXIII. 63.
ALBUZIO ( T. ), di lui carattere, e vanità XXXVIII.

59. É condannato per concussione 40.

ALESSANDRIA. Infogardaggine e turbolento carattere de' suoi abitanti XLII. 351. Motiri che ti trattengono Casare dopo la battaglia di Farsaglia XLIV. 250. e seg. Cleopatra arriva in questa città, e trora il mezzo di presentarsi a Cesare 244. Achilla vi si avvicina con un' sermata contro di lui 250. Firmo combattimento. Incendio che consuma la maggior parte della biblioteca 247. e seg. Ganimede continun l'assedio 250. 254. Pariglio di Cesare. Si salva a nuoto 253 254. Gli Alessandrini dimandano il loro re a Cesare, il quale loro lo rimanda 254. e seg. Ultima battaglia. Alessandria e l'Egito sono soggiogati 259. Trionfo d'Anonno in questa città XIVI. 277. Oltaviano vi si avvicina 254 Vi entra, tenendo per mano il filosofo Areo 552, e seg. Ricchezza di questa città, vantaggi della sua situazione 379, e seg. Viene ordinato che il giorno della presa di questa città da Ottaviano serva di epoca agli Egiziani per cominciare i loro anni 388.

ALESSANDRO, re dell' Epiro, portasi in Italia XXVII.

76. Sua morte 111.

ALESSANDRO, detto il Grande XXVII. 76. Confronto di questo principe co' Romani 163. La sua tomba è visitata da Ottaviano XLVI. 382.

ALESSANDRO, figlio di Perseo. Vedi Perseo

ALESSANDRO, figlio di Antonio e di Cleopatra, è dichiarato re da questo triumviro XLVI. 283. É condotto in trionfo da Ottaviano 396.

ALEXA, traditore di Antonio è messo a morte da Otta-

viano XLVI. 352, e seg.

ALISO, città della Gallia assediata da Cesare, grande e memorabile avreimento. Fatiche di Cesare; armata riunita in tutta la Gallia per soccorrere la piazza XLIII. 218, e seg. Carestia estrema nella citta. Uno de'capi propone di nutrirsi di carne umana 221, e seg. Arrivo dell'armata de'Galli. Tre combattimenti successivi in cui Cesare resta sempre vincitore 242, e seg. L'armata de'Galli messa in rotta, gli assediati sia arrendono. Vercingetorige loro comandaute è fatto prigioniere 227, e seg.

ALLEATI (guerra degli), sua natura, sua origine, sua durata XXXVIII. 159, e seg. Sommo desiderio degli alleati d'aver parte alla cittadinanza romana 151. Sedizioni per parte loro 170, e seg. Si apparecchiano alla rivolta 150. Si fanon in corpo di repubblica 135. Gli
abitanti di Asculo massacrano P. Servilio, ed i Romanithe si trovavano nella loro città 195. Sollerazione aperta de popoli dell' Italia ivi. Prima di dar principio all'
azione, spetiscono ambasciatori a Roma 180. Ortibili
crudeltà ch' essi esercitano 187, e seg. Hanon sulle prime qualche vantaggio 189, Mettono in crotta Ruilio,
che muore oppresso dalle sue ferite 190. 191. Dolore e
costernazione in Roma ici, Cepione inganato da Pom-

pedio, perisce in una imboscata con una gran parte della sua armeta 192. 193. Il console Giulio riporta una vittoria, che fa riprendere a Roma gli abiti di pace 104. Vittoria cominciata da Mario, e mandata a termine da Silla 195. Mario evita il combattimento ivi. 'Cn. Pompeo riporta una vittoria 198. Si accorda il diritto di cittadinanza romana a quegli alleati ch' eransi conservati fedeli ivi. 200. Pompeo incalza l'assedio di Asculo, batte i Marsi, e sottomette altri popoli vicini ivi, e seg. Silla distrugge Stabia ed assedia Pompejo 203. Mette in iscompiglio un' armeta de' Sanniti , comandata da Cluenzio, che rimane ucciso 204, e seg. Costrigne gl' Irpini a sottomettersi, e riporta diversi vantaggi in Sannio 207. I Marsi dimettono le armi 209, e seg. Il consiglio ge nerale della lega è trasportato a Esernia 210. Asculo è presa da Pompeo 212. Pompedio entra trionfante in Bociano, ma vi è sconfitto ed ucciso 213. 214. Gli alleati implerano indarno il soccorso di Mitridate 214. La guerra non fa più che languire 215. Vedi Sanniti.

Allia, fiume d'Italia, presse il quale i Romani sono scon-

fitti dai Galli XXVI. 70, e seg.

ALLOBROGI, guerra de Romani contro diessi (Fedi Gallia Transalpina) Leculo vuol trarre i loro ambasciaro i al partino di Catilina XI.1. 214. Essi ne rendono partico cipe Cicerone 216. Ritraggono degli scriti da Leculo, e dagli altri capi de congiurati 217. Cicerone d'accordo con essi li fa arrestare colle loro carte 219. Sedizioni di questi popoli poco tempo avanti l'entrata di Cesare nelle Gallie XIII. 226, e seg.

ALLUCIO, giovane principe spagnuolo, a cui Scipione resittuisce, senza prezzo di riscatto, una giovane principessa d'una rara beltà, che gli era stata promessa in matrimonio. Sua viva riconoscenza XXXI. 219, e seg.

ALORCO, spagnuolo, tenta in vano di persuadere que' di Sagunto a'l un accomodamento con Aunibale XXIX.

156, e seg.

Alpi, celebre passaggio di Annibale per queste montagne XXIX. 192. Asdrubale le passa con minore difficultà XXXII. 70.

AMAZIO. Ha la furberia di farsi credere nipote di Mario. È messo a morte per comando di Antonio XLV. 206. 207.

AMAZONÍ. Falsamente si dice, che sen'erano trovate nella battaglia di Pompeo contro gli Albani XLI. 63. Ambascerie. Ambasciatori de Romani uccisi per ordiue di Tolumnio re de Vejenii XXV. 199. 200 Ambasciatori mandati incontro il Galli. Risposta di Brenno loro generale XXVI. 66, e seg. Esti violano il diritotto delle grati 67. Ambasciatori romani uccisi da Britomaride giorane principe Senonese. I Romani se ne vendicano colla rovina intera della nazione XXVIII. 28, e seg. Ammirable esempio di moderatora NXVIII. 28, e seg. Ammirable esempio di moderatori oli registi XXVIII. 29, e seg. Soddisfazioni date per ordine del senato a degli ambasciatori oli traggiati XXVIII. 198. Ambasceria degli Atenesia a Roma, composta di tre illustri filosofi XXXVII. 90. 180.

Ambascerie libere, cosa fossero XLI. 172. 173.

AMBIORIGE, re degli Eburoni, anendo la perfidia alla forza distrugge totalmente una legione romana, e ciaque coorti, ch' erano mandate sulle su-terre a prender quartieri d'inverno XLIII. 48, e seg. Rimasto vinciure solleva già Aduatici dei Nerryi 55, Che vanno ad attaccare Q. Gicerone 56. Resistenza vigorosa de' Romani ivi. Ambiorige esappa a Cesare una prima volta 72. Rende inutili più volte gli sforzi di quelli che volevano farlo prizioniero 77.

AMBRACIA, città della Grecia assediata da' Romani, si difende con tutto il vigore XXIV. 200. Si arrende 201. 202. I suoi deputati, sulle istigazioni del console Enilio, accusano Fulvio 251. Decreto del senato in favore

degli Ambraciani 232.

AMBRONI, popolo il più valoroso della lega de' Cimbri XXXVIII. 54: Marciano insieme co' Teutoni verso l' Italia 62. Suno sconfitti da Mario 66. Le loro femmine

danno prove d' un coraggio invincibile 67.

AMILGARE, soprannomaio Barca, padre di Annibale il Grande, gli viene affisico il comando della Sicilia XXIX, 22. Conchiude un trattato con Lutazio 35. 36. Sua morte 69. Suo odio contro i Romani 136. Fa prestare giuramento ad Annibale, ancore giovine, che sarebbesi dichiarato nemico de' Romani, tostochè fasse atto a portar l'armi, 137.

AMINANDRO, re degli Atamani essendo stato espulso dal suo regno è ristabilito dagli Etoli XXXIV. 198. 199.

AMINTA, principe della Galazia, insegue e raggiugne Sesso Pompeo XLVI. 253.

AMISO, una delle città reali di Mitridate assediata da Lucullo XL. 115. Calimaco che ne era il governatore vedendola presa, vi appicca il fuoco 126. 127. Geuerosità di Lucullo verso la città e gli abitanti 126. AMULIO, scaccia dal trone suo fratello Numitore, pone Rea Silvia sua nipote fra le vestali XXIII. 64. La rinchiude poscia in una prigione ivi. E trucidato da Romolo e Remo 67.

ANASSENORE, sonatore di flauto, impiegato da Ante-

nio per esigere tributi . XLVI. 99.

ANCARIO, senatore, ucciso mentre complimentava Ma-

rio XXXIX. 17.

ANCO MARZIO, quarto re de' Romani, ristabilisce il culto della religione ch' era stato negletto sotto il suo predecessore XXIII. 188. 189. Porta la guerra a' Latini dopo averla loro fatta dichiarare 101. Rinchiude nel ricinto di Roma il monte Aventino 192. Fabbrica il porto e la città di Ostia 193. 194. Fa scavare delle saline ipi. Circonda di mura il Gianicolo ivi. Fa fabbricare una prigione 195. Sua morte 198.

ANDRANODORO, genero di Gerone, rende inutili le saggie precauzioni che avea prese questo principe morendo

XXX. 241.

ANDRISCO, sedicente figlio di Perseo, s'impadronisce della Macedonia. Egli è vinto, preso a mandato a Roma . XXXVI. 103, e seg.

ANDROMACO, tradisce Crasso XLIII. 113.

Anelli d' oro de cavalieri romani uccisi a Canne, portati a Cartagine XXX. 161.

Anfiteatri, come erano fabbricati anticamente XXIII. 213. 214. Vedi Teatri, Spettacoli, ec.

ANICIO (L.), pretore, conquista in trenta giorni l' Illirio, e fa prigioniere Genzio XXXV. 250. Passa nell'Epiro, vi stabilisce la pace e ritorna nell'Illirio. XXXVI. 15, e seg. Ottiene il trionfo 30. 41.

ANNIBALE, figlio di Gisgone, comanda in Agrigento, che i Romani stringevano d'assedio XXVIII. 162. Fugge dalla città 165. È vinto sul mare dal console Duilio 172. 173. Sua astuzia per evitare il supplizio ivi. Vinto una seconda volta per mare è confitto in croce dalle Stesse sue truppe 184.

ANNIBALE il Grande, sua nascita XXIX. 24. Giuramento che gli fa prestare Amilcare suo padre che sarebbesi dichiarato nemico de Romani tostoche fosse atto a portare l'armi 137. Asdrubale lo sa andare all'armata presso di se 138, e seg. Suo carattere 141. 142. Gli è affidato il comando delle truppe 143. Si prepara alla guerra centro i Romani colle conquiste ch'ei fa nella Spagna 144. Assedia Sagunto 146. Ricusa di dare udienza agli

ambasciatori di Roma 149. 150. Incalza l'assedio 154-S'impadrouisce della città, e la saccheggia 159. 160-Annibale, si apparecchia a passare in Italia XXXIX, 170, 171, Enumerazione delle forze cartaginesi 172. Provede alla sicurezza dell' Africa e della Spagna ivi. 173. Si assicura della buona volentà de' Galli 175. Stabilisce alle truppe il giorno della partenza 176. Sogno e visione che gli si presenta ivi. Dirige la sua armata verso i Pirenei 177. Cammino che deve intraprendere per passare da Cartagena in Italia 178. I Galli gli lasciano libero il passaggio sulle loro terre 180. Alla nuova del suo arrivo i Boi si vibellano ai Romani 180. 181. Varca il Rodano 184, e seg. Scaramuccia fra i distaccamenti di Annibale e quei di Scipione 187. I Boi mandano a lui deputati 188. Fa una aringa ai soldati prima di varcare le Alpi ivi , e seg. Scappa a Scipione 190. Traversando la Gallia è preso per arbitro fra due fratelli e ristabilisce il primogenito sul trono 191. Celebre passaggio delle Alpi 192, e seg. Grandezca e saggezza dell'impresa di Annibale XXIX. 200; e seg. Prende Torino 203. In un combattimento di caval-Ieria sbaraglia Scipione presso al Ticino 200. I Galli recansi in folla ad unirsi a lui 210. S'impadronisce di Clastidio che gli somministra de viveri 212. Riporta una grande vittoria su' Romani comandati da Sempronio vicino alla Trebbia 223. S'avvia verso l'Etruria 228. Tenta il passaggio dell' Apennino ivi. Difficoltà ch' ei vi prova 220. Da una seconda battaglia a Sempronio 230. 231. Rimanda sensa riscatto i prigioni che fece sui confederati di Roma 235, 236. Strattagemma di cui si servi per impedire ogni attentato contro la sua vita 236. Marcia verso l'Estruria 237. Passando la palude di Clusio perde un occhio 238. S'avanza verso il nimico, e devasta tutto il paese per trarre il console a battaglia 230, Guadegna una famosa battaglia vicino al lago Trasimeno 244. Confronto tra questo generale e il console Flaminio 245. Sconfigge quattro mila cavalieri che Servilio aveva mandato in soccorso del suo collega 248. Saccheggia il paese, e assedia invano Spoleto X X 39, e seg. Manda corrieri a Cartagine per annunciarvi

le sue felici impresse 40.
Inquieudios che cagious ad Annibale la condotta di Fabio XXX.
44. È lingananto dall'errore della sus guida 47. Suos sistrait,
nutili per sedurce gli allesti de Romani (36. Searanuccie fra
le due armate 52.5ì trae fuori da un pericolosissum passo
con uno strattagemma del susto nuovo 55, e eeg. Mostra

del riguardo per una terra appartenente a l'abio onde renderlo sospetto 64. Minuzio riporta su di lui un leggero vantaggio 65. 65. Mischia fra lui e Minuzio 71, e seg. Questi è vinto da Annibale, ma l'abio lo salva 75, e seg. E ridotto ad un estrema penuria per la condotta de due consoli che abbracciano il progetto di l'abio 83, e seg. Astudia di questo generale scoperta 99, e seg. e seg. Astudia di questo generale scoperta 99, e seg.

Estremo imbroglio a cui la penuria ritute Annibale. Va ad attendarsi presso Canae XXX. 10. Sua aringa alle rruppe innazzi alla pugna. Celebre battaglia di Canne 104, e seg. Dopo la quele, ricusa di stringere Roma d'assedio. Osservazioni su d'un tale ributo 112, e seg. Si rende padrone de' due campi dei Romani 115, e seg. Permette ai prigionieri romani di mandar deputati a

Roma per trattare del loro riscatto 127.

Annibale, passa nella Campania XXX 142. S'incammina verso Capua città immera nel lusso ibi. I Campani mandano a lui gli stessi ambasciatori che aveano invisto a Varrone 146. Condisioni dell'alleanza ch'essi stringono con ul 149. Decio Magio si oppone al ricevimento di Annibale in Capua ici. Vi è ricevuto 150, e seg. Perollà si esisce a suo pafre di ucciderlo 155. Magnifiche promesse che fa a questi popoli 157. Richiede che gli sia dato nel le mani Magio, locchà si esseguisce all'itstante ici.

Il senato di Cartagine comanda che si dia soccorso ad Annibale XXX. 165. Fa tentativi sopra Napoli e Noia che riescono vani 166. È battuto da Marcello innanzi Nola 160. Attacca Casilino 170. Quartiere d'inverno a Capua funesto alla sua armata 171. Osservazioni sulla sua dimora in questa città. Vera cagione della decadenza dei suoi affari ivi. 172. Casilino gli si arrende, costretto dalla estrema penuria 173, e seg. I soccorsi che gli erano destinati sono mandati in Ispagna e in Sardegna 193, e seg. Riceve ambasciatori da Filippo re di Macedonia 190. Sua alleansa con lui 199, e seg. (Vedi SENOFANE ). Vuole impadronirsi di Cuma, e viene rispinto da Sempronio con perdita 208, e seg. Riceve ambasciatori da Filippo 212. Gli alleati implorano il suo soccorso contro Marcello, che dava il guasto alle lero terre 216. La sua armata è sconfitta dirimpetto a Nola 218, e seg. Annone ed i Bruzi prendono Locri e Crotona 229. Scaramuccie fra Annibale e Sempronio durante il verno 230.

Geronimo manda ambasciatori ad Annibale, e conchiude un trattato seco lui 243, 244. Questo generale ri-

chiamate da' Campani ritorna nel loro paese 253. Ricere una nuova sconfina da Marcello 261, e seg. Sua orribile crudeltà verso la moglie ed i figli di Dasio Altinio XXXI. 58. Fabio gli tuglie la città d' Arpi 59. Tarauto gli viene data in mano per tradimento. Egli attacca indarno la cittadella, e la lascia bloccata 77, e seg. Capua gli chiede soccorsi contro i Romani 85. Metaponto e Turio gli si arrendono 86. Battaglie tra lui ed i consoli Appio e Fulvio con eguale vantaggio 93. Sconfigge M. Centenio Penula 04. 05 Va in soccorso di Capua, e dopo un aspro conflitto rittrasi q8. Per divertire il nimico marcia contro di Roma qq, e seg. ( Vedi ROMA ) Si accampa vicino al Teverone 102. Sta sul punto di dar battaglia 103. Una furiosa procella gli impedisce due volte di darla ivi. Afflitto per due singolari avvenimenti, lascia Roma, e ritirasi negli ultimi confini del Bruzio 104. 105.

Estremo partito in Annibale riguardo alle sue città confederate XXXI. 191, e seg. Gli viene tolta Salapia, e la guarnigione scannata dagli abitanti 102. Sbaraglia Fulvio in una battaglia presso Erdonea, in cui questo proconsole perisce XXXII. 4. Marcello lo inquieta con continue scaramuccie 5, 6. Egli lo evita 25. Primo combattimento con vantaggio eguale 26. Seconda battaglia in cui resta vincitore ipi . Nella terza è vinto e fugato 29, e seg. Parecchie città della Calabria lo abbandonano per darsi a' Romani 33. Tende un insidia a Fabio, ma n'è scoperto 37. 38. Sorprende in un'imboscata un distaccamento di Romani spediti per investire Locri 63. Nuova imboscata, in cui resta ucciso Marcello 64, e seg. Egli stesso vien colto nelle sue ren a Salavia 68, e seg. Fa levare l'assedio di Locri 79.

Annibale, è vinto dal console Nerone XXXII. 84, e seg. È una seconda volta disfatto 88. Le lettere che gli scriveva Asdrubale sono intercettate 80. La testa di Asdrubale è gettata nel suo campo. Si ritira nel Bruzio 102. 103. Suo elogio 128. 129. Sconfigge il console Sempronio . e resta poscia vinto egli stesso XXXIII. 19, e seg.

Annibale, abbandona l'Italia con dolore e con rabbia XXXIII. 50, e seg. Si ordinano a Roma pubbliche preghiere in rendimento di grazie per la sua partenza 63. Arriva in Africa 6q. Inquietudini de' Romani per tale oggetto 72. 73. Scipione gli rimanda alcune spie 74. Conferenza di questi due generali. Loro ragionamenti tratti da Polibio e da T. Livio 76, e seg. Ambedue si apparecchiano ad

una deciaira battaglia 87, e zeg. Che succede presso a Zama 90, e zeg. E ritto 94. Suo elegio intorno alla maniera con cui si condusse in iale occasione 95, 96. Ritorna in Gartagiae 97. Impone silezzio a Gisgone, che si opponera alle condizioni di pace proposte da Scipione 101, e zeg. Ride nel senato mentre gli altri piangono, e si giustica aul rimprovero fattogline 1.3 116.

Annibale, diviene sospetto a Romani XXXIV. 39. I quali spediscono deputati a Cartagine per chiedere che lo si desse loro nelle mani 40. Esce di Cartagine, e fugge 41. Va a trovare Antieco in Efeso ivi. 42. Discorso d'un filosofo alla sua presenza ivi. Dà il consiglio ad Antioco di portare la guerra in Italia 45. Si studia indarno di fare ribelli a' Romani i suoi compatriotti 46. Sua conferenza con Scipione presso Antioco 54. 55. Spiega il suo sentimento ad Antioco, cui era divenuto sospette, e ne è favorevolmente ascoltato 57. 68. Toante inspira gelosia ad Antioco contro di lui 66. 67. Eccellenti ammonizioni che da a questo principe, il quale non ne segue alcuna 81, e seg. Scuote questo principe dalla falsa sieurezza nella quale viveva in Efeso 105. 106. Comanda la flotta di Antioco ed è disfatto da'Rodiani 133. 134. Sua morte XXXV. 67. Carattere e paragone di questo generale con Scipione l' Africano 90, e seg.

ANNIO (L.), di Setta, propone di ottener da Romani uno de due posti consolari pe Latini. Parla cou alterigia nel senato. Precipita sui gradini del Campidoglio XXVII, 76, e seg.

ANNIO. Sua altercazione con Tib. Gracco XXXVII. 62.63.

Anno. Vedi Calendario.

ANNONE, geuerale cartaginese pasta in ajuto di Agrigeno, ed è disfatto da Romani XXVIII. 162, e seg. Nera perfidia di cui fa uso verso i soldati mercenari 166. 167. È deposto, ed Amilcare sottentra in sua vece 167.

ANNONE, è sconfitto nella battaglia delle isole Egate, e condannato a morte da' Cartaginesi XXVIII, 32, 33.

ANNONE, capo della fazione opposta a quella della famiglia di Annibale, dissuade i Cartaginesi di mandarlo nella Spagna XXIX. 139, 140. Vuole che lo si dia in mano a Romani 160, e seg. Sua risposta ad Imilcone, che l'insultava all'occasione della battaglia di Caone XXX, 161, e 465.

ANNONE, vinto da Tib. Sempronio Gracco presso a Benevento XXX. 254, e seg. ANNONE, è battuto e fatte prigione in Ispagna da Sitano XXXII. 113. 114.

ANNONE, è ucciso in Africa in un'azione di cavalleria centro Scipione XXXIII, 16, 17.

ANSUR, poscia Terracina, città de Volsci, è presa e saccheggiata da' Romani XXV. 259.

ANTEMNATI, sono vinti da' Romani XXIII. 105.

Anticatoni di Cesare XLV. 107.

ANTICIRA, è assediata e presa da Valerio Levino XXXI. 171. ANTIGONO figlio di Aristobulo XLII. 33. Viene stabilito da'Parti re di Giudea XLVI, 130. 151. Sua rabbia contro Ircano 152. È assediato in Gerusalemme da Sosio e da Erode 150. Viene percosso colle verghe e messo a morte come malfattore 161. In lui finisce il regno degli Asmonei ici.

ANTILLIO (Q.), uffiziale del console Opimie, ucciso da' servi di Fulvio XXXVII. 119. La sua morte da occasione al decreto del senato contro C. Gracco 119. 120. ANTILLO, figlio maggiore di Antonio XLVI. 110. 186.

Feste date da Antonio, allorchè suo figlio entrò nell'adolescenza 344 É messo a morte da Ottaviano 363. 364. ANTIOCHIA. Vedi Demetrio liberto di Pompeo. Questa

città si sottomette ai Parti XLVI. 151.

ANTIOCO, soprannomato il Grande, re di Siria, riceve un'ambasceria da Rodiani che lo minacciano, se prestava niuto a Filippo XXXIV. 35. Risposta de' commessari romani agli ambasciatori che questo principe avea loro mandato 36. Ambasceria de' Romani ad Antioco, il cui risultamento sembra annunziare la guerra ipi, e seg. I commessari di ritorno a Roma annunziano che bisogna apparecchiarsi alla guerra 38. Conferenza tra i suoi ambasciatori e Quinzio, senza effetto 42, e seg. Prende alcune precauzioni con Annibale per fare utilmente la guerra ai Romani 45, 46. Alcuni ambasciatori romani portansi a lui per distorglielo dalla guerra 53. Ha un abboccamento con Villio senza frutto alcuno 55. Tiene un gran consiglio sulla guerra de' Romani 56. Pensa di passare nella Grecia. Toante gl'inspira gelosia contra Annibale 64.

Antioco, passa in Europa. Suo discorso nell'assemblea degli Etoli XXXIV. 67, e seg. E dichiarato capitano generale 60. Fa un tentativo inutile sopra Calcide ivi. Invano fa egli istigare gli Achei, onde si dichiarino in favor suo ni. e seg. Si rende padrone di Calcida, e di tutta l'Eubea 5. Preparativi de Romani per fargli la guerra 77, e

seg. Risposta del senato agli ambasciatori di Filippo, di Tolomeo, di Massinissa, e de Cartaginesi, che andavano ad offerire soccorsi contro questo principe 79, e seg. Tiene un consiglio di guerra a Demetriade. Bel discorso di Annibale, che non è punto seguito 81, e seg. Prende alcune città della Tessaglia 85. Sposa la figlia d' un abitante di Calcide, e passa tutto il verno in conviti ivi. Antioco, privo di ogni soccorso, rituasi nella stretta delle Termopile X XXIV. 87. Acilio riporta su di lui una considerabile vittoria 88. e seg. Antioco si rilugge in Calcide, e quinds in Efeso 92. 93. Annibale lo scuote dalla falsa sicurezza nella quale viveva in Efeso 105 .- La sua flotta è disfatta da Livio ammiraglio della flotta romana 106, e seg. S'apparecchia a sare resistenza a'Romani, ed equipaggia una flotta numerosa 122, e seg. Manda a proporre la pace al pretore Emilio, ma inveno 129. La sua flotta, al cui comando era Annibale, è disfatta da' Rodiani 133. 134. La sua flotta, sotto il comando di Polissenida, è di nuovo sconfitta dal pretore Emilio presso a Mioneso 136, e seg. Disanimato da questa perdita abbandona ai Romani il passaggio dell' Ellesponto 130.

140. 141. Raduna il maggior numeso che ppò 142. Anuicoc, manda a proporte la pace a Romania XXIV. 1435. Discorso del suo ambasciatore. Egli nulla outene 144, e ege. Si appresta alla guerra 147, Riunande a Scipione il figlio di lui 148. Il console va incontro al re per cumbartero 149, Le armate si dispongono in battaglia da ambe le parti. Si dà la pugna. L'armata del re è vinta e tagliata a peazi 154, e e seg. Chiede la pace. Risposta di Scipione, e condizioni impostegli 159, e seg. Invia deputati a Roma 162. Si socoltano. Viene ratificato il trattato di pace. Suo articoli principali 165. Manlio vi da l'altra del pace. Suo articoli principali 165. Manlio vi da l'altra di pace. Suo articoli principali 165. Manlio vi da mano 220, e seg. Riflessioni sulla situazione in cui trovavasi questo principe 225. 226. Sua morte funesta ivi.

Osservazione su tale di lui imprudenza ed accecamento

ANTIOCO, sopranomato l' Illustre. Il senato gli manda ambasciatori per impedirgli di attacca: e l'Eguto XXXVI. 45. Fierezza di Popillio, uno degli ambasciatori. Risposta del re. 45. 46. Manda deputati a Roma 47. Muore. Suo figlio Antioco Eupatore gli succede in pregiudizzo di Demetrio 85.

ANTIOCO, l'Asiatico, è riconosciuto da Lucullo per legittimo erede del trono de Seleucidi, ed è rigettato da Pompeo XLI. 62. Viene eletto re di Comagena ivi. ANTIOCO, re di Comagena. Assediato in Samosata da Antonio, ottiene la pace a minor prezzo di quello offerto al di lui generale Ventidio XLVI. 157.

ANTIPATRO, padre di Erode il grande, ministro d' Ircano, impegna questo debole principe a dimandare la corona di Giudea che gli apparteneva XLI. 80, e seg. Facilità a'Romani l'entrata nell'Egitto XI.II. 340. Gesare lo mantiene nell'esercizio della sovrana autorità sotto il nome d' Ircano XLIV. 263.

ANTISTIO, pretore, da a Pompeo sna figlia in isposa XXXIV. 123. È ucciso per comando del giovane Mario 150. Pompeo è costretto da Silla a ripudiare la figlia

di Antistio XLI. 96.

ANTONIA, figlia di Antonio e di Ottavia, promessa sposa al figlio di Domizio Enobarbo XLVI, 186.

ANTONIA, la giovane sposa Druso XLVI, 376.

ANTONIO (Marco), l'Oratore è implicato negli affari delle vestali che s'aveano lasciato corrompere XXXVII. 162. 163. E fatto console. Suo trionfo per le di lui vittorie sui pirati XXXVIII. 121. Colla sua eloquenza salva M. Aquilio accusato di concussione ivi, e seg. Saggi avvertimenti ch' ei dà all' oratore Sulpizio 136, e seg. Difende Norbano 137, e seg. E accusato ed assolto 181, e seg. E ucciso per ordine di Mario XXXIX, 14, e seg. ANTONIO, uno degli uccisori di Sertorio XL. 20. 30.

ANTONIO (Marco), figlio dell'Oratore, soprannomato per derisione il Cretico, è fatto pretore, ed incaricato del comando de' mari XL. 81, e seg. Tenta un'impresa sull' isola di Creta che non gli riesce ivi. 82. Muore di dis-

piacere. Suo carattere ivi. 83.

ANTONIO (C.), collega di Cicerone nel consolato. Questi se ue cattiva l'affetto cedendogli il geverno della Macedonia XLI. 173. 174. Mette in rotta l'armata di Catilina 240, e seg. E accusato e condannato XLII. 70. . Sceglie per luogo d'esilio l'isola di Cefalonia, ove fab-

brica una città 80.

ANTONIO (Marco), figlio d'Antonio soprannomato il Cretico, comincia a distinguersi. Suo nascimento XLIL 334. Prima origine del suo odio contra Cicerone. Sua giovento scostumatissima 335. Si affeziona a Clodio, poscia lo abbandona per andare in Grecia ivi. Gabinio gli da nella sua armata il comando della cavalleria. Si fa adorare da'soldati. Sua soverchia liberalità 336, e seg. Suo coraggio, ed esito felice nella spedizione di Gabinio, ende ristabilire Aulete sul trono d' Egitto 340, e seg.

Aptonio eletto questore va nella Gallia a servir sotto Cesare XLIV. 31. Ha il comando nel paese de Bellovaci XLIII. 236. Fa inseguire Comio 242. Egli concede la pace 244. E fatto tribuno del popolo, ed occupa il posto di Curione XLIV. 30, e seg. Si oppone al decreto del senato, che ordinava a Cesare di congedare le sue truppe. Contestazione violenta 35, Si adopera contro di lui la formula del decreto del senato usitata nelle ultime estremità. Fugge da Roma ivi. 36. Fasto ed indecenza della sua con lotta 140. Dietro gli ordini di Cesare passa d'Italia in Grecia, e gli conduce quattro legioni. Pericolo cui va incontro in tale occasione 164, e seg. Potendo uccidere Cicerone, gli risparmia la vita. Affronto che gli fa 200. 201. Generale della cavalleria sutto Cesare dittatore ivi . 204. Soverchia indecenza della sua condotta. Sue rapine ed ingiustizie 204, e seg. Si oppone al progetto del tribuno Dolabella dell'abolizione dei debili 207. Acquista i beni di Pompeo venduti da Cesare 301. Contese fra lui e Cesare sopra questo soggetto 3o3. Cesare lo nomina suo collega nel consolato XLV. 136. Ei presenta il diadema a Cesare 152. Trebonio impedisce che si proponea ad Antonio di entrare nella cospirazione contro Cesage, e Bruto impedisce che sia ucciso unitamente a Cesare XLV. 167, e seg. Si arrende insieme con Lepido capo della fazione opposta ai coogiurati. Una gran parte del popelo e de soldati si dichiara in favore degli amici di Cesare 180, e seg. Bruto vuol fare delle trattative con lui 190, e seg. Egli approva l'ampistia, ma fa ordinare la conferma degli atti di Cesare 192, e seg. Si riconcilia con Bruto 198. Pronunzia l'orazione funebre di Cesare, ed anima il popolo contro i congiurati 200, e seg. Procura di conciliarsi il senato 203, e seg. Fa emanare un decreto per prevenire l'abuso ch'era facile a farsi de registri e delle carte di Cesare 204. Abolisce la dittatura 205. Mette a morte il falso Vario, il quale moveva a sedizione il popolaccio 206. 207. Condiscende allo stabilimento di Sesto Pompeo 208, e seg. Othene dal senato una guardia, e la fa montare a sei mila uomini 210. Fa traffico di falsi atti distribuiti setto il nome di Cesare, ed accumula per questo e per altri mezzi somme immense

An:onie, spoglia i congiurati de' loro governi, fa dare la Siria a Dolabella e prende la Macedonia per se XLV. 216. I suoi progetti sono impediti dall'arrivo del giovane

ivi . e seg.

Otario ivi. a15. Imprudente condotte de congiurai cagione del suo innalamento 12, o sega. Accopia sgariatamente Otavio, che portasi a lui. Suoi motivi a10, e seg. Gl'impediace di essere nominate tribuno del poplo 231. Trora luigi sulla successione di suo zio 232. Simulata ricocolitazione tra loro. Accusa Ottaviano di averlo roluto assassinare 235. e seg. Ambedue corrono all' armi. Attonio fa passare le legioni di Macedonia in Italia 237. Suoi modi di procedere per acquistarsi il favore popolare 230, e seg.

Sue crudeli intenzioni prevedute da Cicerone XLV, 246. Irritate dalla prima Filippica di quest'oratore lo fa citare in senato 252. Arrivato a Brindisi, provoca ad ira i soldati delle legioni co' suoi rigori 253. Va a Roma colla legione detta delle Loddle, e vi sparge il terrore 254, e seg Abbandonato da due delle sue legioni che passano al partito di Ottaviano, esce di Roma, e tenta d' impadronirsi della Gallia cisalpina, occupata da D. Bruto 257. 258. Sue forze 250. Assedia Decimo in Modena 263. Il senato, contro il parere di Cicerone, decreta di mandar deputati a lui 283. Severe istrucioni di cui sono incaricati i deputati 286. Cattivo esite di questa ambasceria . Fierezza e alterigia di Antonio 287. Si fanno de' preparativi per fargli la guerra 289. Il senato ordina una nuova deputazione che non ha luogo 291. Lettere di Antonio ad Irzio e ad Ottaviano, con cui procura di seminar la discordia tra i partigiani di Pompeo e que' di Cesare riuniti contro di lui 292. 296. Sanguinoso combattimento, in cui riporta de'vantaggi su Pansa 208. 200-Ritornando al campo è attaccato e battuto da Irzio ivi. 300. Il senato fa valere severchiamente questo vantaggio 301. ivi. Nuova zuffa, nella quale sono forzate le trincee di Antonio. Leva l'assedio di Modena, e si ritira sulle Alpi ivi 302. È dichiarato pubblico nemico 307. Generosità di Attico verso la di lui moglie e figli 308. Ottaviano s'accosta al partito di Antonio 313. 314. Estremi a cui è ridotto Antonio al passaggio delle Alpi. Suo coraggio, e quello de'suoi soldati in tale occasione. Sua unione cen Lepido 321. 322. Ottaviano fa abrogare dal senato i decreti contro Antonio e Lepido 351. Si uniscono ad Antenio Pollione e Pianco, che gli conducono le loro legioni ivi. 352. Gli si porta la testa di Decimo 353. Ottaviano e Lepido si riuniscono a lui 354. Lero abboccamento in un' isola del Reno 355. Contendono sopra quelli ch'essi devono proscrivere. In cambio della testa di Cicerone, dà ad Ottaviano quella del proprio

zio, e quella del fratello Lepido ivi. 356.

Progetto del triumvirato. Ripartimento di ciascuno de' triumviri XLV. ivi, e seg. S'impedisce il matrimonio tra Ottaviano e la figliastra di Antonio (Vedi per ciò che concerne i triumviri, t art. di Ottaviano) 358. 359. Si porta ad Antonio il capo di Cicerone. Sua barbara compiacenza. Invettiva d'ogni genere di scrittori contro di lui sopra tal morte 372. 373. Concede a sua madre la vita di L. Cesare suo zio 378. Fa levare Attico dal novero de' proscritti 382. Ricade sopra di lui in ispezialità l'odio della proscrizione. Sue dissolutezze 386, e seg. Insieme con Ottaviano passa il mare, e porta le sue truppe in Macedonia XLVI. 26, e seg. Arrivano ambedue innanzi a Bruto ed a Cassio, e accampano iu poca distanza. Svantaggiosa loro situazione 33. Antonio forza i nemici a venire alle mani. Si dà la prima battaglia a Filippi 35, e seg. Mette in rotta Cassio, nel mentre che Bruto è vincitore contro Ottaviano Ao. e seg. Possente rinforzo mandato ai triumviri distrutto da una flotta di Bruto 50. Seconda battaglia di Filippi, gua lagnata da' triumviri 52, e seg. Generosità di Antonio, ricevendo Lucilio, che avea preso il partito di Bruto 55, 56. Fa rendere a Bruto gli estremi onori. 61.

Antonio ed Ottaviano fanno fra di loro una nuova divisione delle provincie in pregiudizio di Lepido XLVI. 72. Antonio accoglie assai male Fulvia sua moglie, come engione della guerra di Perugia 96. Condotta dolce e populare ch'ei tiene nella Grecia 98. Le delizie dell' Asia lo immergono di nuovo nella dissolutezza ivi, e seg. Feste da una parte, e gemiti dall'altra nell' Asia 99. Libertà e franchezza dell'oratore Ibrea a suo riguardo 100. Semplicità e facilità del carattere di Antonio, sorgente di bene e di male 101.

Origine della passione di Antonio per Cleopatra XLVI. 103, e seg. Reciproci conviti fra di loro 105, e seg. Segue questa principessa in Alessandria 109. Suoi trattenimenti puerili , e sue spese enormi ivi. Tratti di prodigalità ch' ei permetteva a suo figlio ancora fanciullo

110. e seg.

L'urgenza degli affari richiama Antonio in Italia 115. Egli è ricercato da Sesto Pompeo XI.VI. ivi. 116. Domizio Enobarbo gli rimette la sua flotta 119. Gli viene rifiutato l'ingresso in Brindisi. Egli assedia questa città 120. Ostilità in tale occasione fra lui ed Ottaviano ivi. 121. Coccejo Nerva li riconcilia ivi, e seg. Trattato conchiuso tra lui ed Ottaviano da Mecenate, Pollione e Coccejo 124. Si unisce in matrimonio con Ottavia sorella di Ottaviano 125. Si decreta a due generali il piccolo trionfo . Pericolo cui corre Antonio per parte de' soldati veterani 126. Confusione e disordini introdotti da' triumviri in tutti gli stati 134. Sdegno ed ammutinamento del popolo contro di loro, all'occasione d'una carestia cagionata da Sesto Pompeo, che avea il comando del mare 135. Furiosa sedizione in cui Ottaviano corre rischio della vita, ed è liberato da Antonio 136. Conferenza di lui con Ottaviano e Seste 139. 140. Condizioni del trattato ivi. 141. Estrema giora prodotta da questa pace 142. I tre capi si convitano a vicenda. Motto di Sesto ad Antonio 143. Antonio si sdegna di perdere a qualunque giuoco contro Ottaviano. Egli abbandona l'Italia, e va in Atene 144. Sue maniere popolari in questa città 145. Gli Ateniesi lo trattano qual nuovo Bacco. Dete che esige da essi pel suo matrimonio con Minerva 146. Geloso della gloria di Ventidio, parte da Atene per mettersi alla testa delle sue armate 147. 154. Assedio di Samesatta, il cui successo uon gli reca onore 157.

Continuazione del triumvirato per cinque anni XLVI. 175. 175. Antonio istigato da Ottaviano di unirsi a lui contro Sesto, si porta in Italia, come nemico di Ottaviano. Ambedue si riconciliano per mediazione di Ottavia. Trat-

tato di Taranto 183, e seg.

Si risveglia in Antonio la passione per Cleopatra XLVI. 219. Sue liberalità ingiuste ed immense verso di essa ivi . Sue disposizioni per la guerra contro i Parti 220. Portasi nell' Armenia, il cui re era suo alleato 221. Forza della sua armata 222. Errori che gli fa commettere la passione per Cleopatra ivi. 223. Cinge di assedio Praaspa, metropoli del re de' Medi 223. I re de'Parti e dei Medi gli tagliano a pezzi due legioni 224. Il re d'Armenia lo abbandona ivi. Antonio da una battaglia in cui fuga i Parti, ma non cagiona loro grandi perdite 226. Riterna innanzi a Praaspa, il cui assedio gli riesce male 227. Inganuato da' Parti, li quali gli promettono pace, e sicurezza, si ritira ivi, e seg. Avvertito della perfidia di essi, in vece di sfilare per la pianura, marcia per le montagne 230. Diversi combattimenti in cui i Parti sono rispinti 231. La temerità d' un uffiziale romano fa riportare ai Parti un vantaggio considerabile 232, e seg. Ammirabile condotta di Autonio riguardo a' suoi soldati, e- loro amore per loi 233, 234, Nuore adfein cui i Romani ripiglino la superiorità 256. Nuora perfidia del Parti, da cui Antonio non si salva che per un avviso che gii viese dall' armata nemica 258, e seg. La sua armata soffre molto sete. Fiume, le cui acque erano insalubri 241, Ortibile disordine cagionnio dali furore de' soldati romani. Autonio è ridotto quasi alla disperazione 242. Ultimo combattimento contro i Parti 253, Gioia del Romani quando si rividero in Armenia. Perdita di Antonio nella sua spedizione courto i Parti 244, e seg.

Fretta forsennata di Antonio onde rivedere Cleopara XI.VI.

466. Relazione falsa e fastosa della sua spedizione contro i Parti, ch' ei manda a Roma. Onori che gli vengono decretai 247. Riccre deputati per parte di Sesto
scacciato dalla Sicilia da Ottaviano 247. Fredi POMPEO
(Setto). Lega tra lui ed il re de' Medi, che s'era inimicato col re de' Parti 274. Antonio con perdidia a' inapadronisce della persona del re d' Armenia 275. Fa la
conquista di questo paese 276. Riotra in Alessandria e
vi trionfa 277. Probisce col mezzo di lettere ad Ottaria di andario a trovare 281. In una pomposa cerimonia riconosce Cleopatra per sua legittima sposa, e dichiara re de're i figli che avui aveva da esas 282. 283.

S'inaspriscono le cose tra Antonio e Ottaviano. Reciprochi rimproveri 284, e seg. Ultimo viaggio di Antonio nell' Armenia . Si apparecchia alla guerra contro Ottaviano 20e. I suoi amici vogliono persuaderlo a rimandare Cleopatra durante la guerra, ma non possono riuscirvi 201. Feste superbe e galanti nel tempo degli apprestamenti della guerra 202, e seg. Manda ad Ottavia l'ordine di votare la casa in Roma. Ella obbedisce con sommo rammarico 295. Perde l'occasione propizia, in cui poteva attaccare Ottaviano con vantaggio 296. Planco lo abbandona per unirsi ad Ottaviano ivi. Rimprocci fatii contro di lui in senato 298. Suo testamento letto nel senato e dinanzi al popolo da Ottaviano 200. I suoi amici di Roma gli mandano Geminio, il quale, maltrattato da Cleopatra, sen fugge 300. Molti de' suoi amici lo abbandonano ipi. Suo eccessivo accecamento 302.

Becreto che priva Antonio del consolato e della potenza triumvirale XLVI. 303. Gli si dichiara la guerra sotto il nome di Cleopatra izi. Ei giura una guerra irreconciliabile ad Ottaviano 304. Tutta I Italia s'impegna con giuramento a servir (Diaviano courto di Iui. Sua inazione 505. Sue forze di terra, e di mare 306. Disfidal fatta ad Antonio da Ottaviano. Antonio risponde cen un'i altra disfida 508. 309. Antonio vicino ad essere sopraficato da Ottaviano, lo sorprende con un'astazia 511. Posizione delle due armate 512. 513. Piccole scaramuccie 515. Frequenti deserzioni nel suo campo 514. Il son spirito si esacerba 315. Sospetta che Cleopatra lo volesse a verelenare. Ella ai riede di lui izi. 515. Nonce personio di di di arcenturare un combatimento un'ale izi. 519. Signi si successi si di un'ezi. 519. Romos personio di su vecchio centurione ivi. 520. Battalia di Atazio ivi, e seg.

Cleopatra essendosi data alia fuga nel mezzo alla pugna, Antonio la segue XLVI. 324. Il suo esercito dopo sette giorni di dilazione, si sottomette al vincitore 325. 326. Proseguimento delle sue avventure nella fuga 338, e seg. Si arresta a Paretonio . Sua nera malinconia 340. Va a trovare Cleopatra in Alessandria 341. Prende per modello Timone il Misantropo 343. Poscia si da in preda di nuovo ai piaceri 366. Negozia con Ottaviano 366. Suoi suspetti contro Cleopatra 347. 348 Spedizione dalla parte di Paretonio di esito infelice 349. Zelo incredibile d' nna truppa di gladiatori per volare alla di lui difesa. Egli non ne approfitta ipi. 350. Suoi ultimi sforzi all' avvicinarsi di Ottaviano verso Alessandria 354, e seg. Indarno va incontro ad una morte gloriosa in un'ultima battaglia 356. 357. Tradito e vinto, rientra in Alessandria ivi . Alla falsa notizia della morte di Cleopatra si ferisce colla sua spada 358. Avendo inteso ch'essa viveva, si fa portare appresso di lei, e spira fra le sue braccia 350. 360. Lagrime di Ottaviano sulla sna morte 361. Funerali di Antonio 365. Suo ritratto 373. 374. Sua memoria diffamata da un decreto del senato sotto la presidenza del figlio di Cicerone console ivi. Sua posterità 375. 376,

ANTONIO (C.), fratello di Marc Antonio, è vinto e fatto prigioniero nell' Illirio da' luogotenenti di Pompeo XLIV. 117- 118. Andando al possesso del suo governo in Macadonia è fatto prigioniero da Brato XLV. 266. 268. Sulle prime è ben trattato 268. Poscia messo a morte in riprressalla della morte di Gierono 377.

ANTONIO (L.), fratello di Marc' Antonio XLV. 298. Assale con ivvantaggio il campo alla cui guardie era rimas-Ottaviano 300. Suo vano carattere KLVI. 75. e seg. Triona in vitti del credito di Fulviasua cogunta, senz' aver fatto alcun'azione che lo mezitases 76. Prende possesso del consolato - Paragone ch' ai fa di se stesso con Mario 77, S'iminica con Ottariano occasione della guerra di Perugia 81. Vuol togliere Ottariano la distribuzione delle terre ai veterani i/a. Sontientairi, e quelli di Full-via resi vani dalla destrezza e fermezza di Ottaviano 83. Differenza tra le ferze di lui, e quelle di Ottaviano 84. Antonio batte Lepido, e s' impadronisce di Roma 88. Ritrasi a Perugia, ov'à sasciliato da Ottaviano 89, Carestia nella città 91. Va a trovare Ottaviano per rendersia discrezione 92. Cosa desei penarae dell'erosimo dimostrato in tal occasione 91. 92. E mandato da Ottaviano in Ispagna col titolo di proconsolo 97, 98. 119.

ANZIATI. Vanno ia soccorso di Corioli, e sono disfatti XXIV. 176, e seg. Sono messi in rotta da Camillo tribuno militare XXVI. 116. 117. Riformatori elegislatori dati loro dal senato romano XXVII. 175. 176.

APAMEA, città della Siria, si sottomette ai Parti XLVI. 151.

Apennino (monte). Annihale ne tenta il passaggio. Mali
est remi ch' ei vi soffre XXIX. 228, e seg.

Api: motto d'. Ottaviano rapporto a questo dio XLVI. 583.

APICIO, celebre ghiottone, contribuisce molto alla condanna di Rutilio XXXVIII. 151.

APOLLO: gli viene fatta l'offerta del decimo del bottimo preso a Veja XXVI. 45. Tempio fabbricato a questo dio da Ottaviano, il quale vi unisce una biblioteca XLVI. 315. Tempio e giuochi in suo onore sul promontorio di Azzie 401.

APOLLODORO, maestro di eloquenza di Ottaviano XLV.

APOLLONIA. Gli Apolloniati implorano il soccorso de Romani XXVIII. 108. Filippo di Macedonia vuole impadronirsi della città. Egli è sconfitto e si salva con difficoltà XXXI. 52, e seg.

APOLLONIDE, da un avvertimento assai saggio ai Siracutani XXXI. 5, 6.

APOLLONIO MOLONE: suo dolore dopo avere inteso un discorso di Cicerone XXXIX. 106.

Apologo de membri e dello stemaco XXIV. 164. 165.

Appello, degli ordini de'magistrati davanti al popolo XXIV. 92. Legge su tale rapporto rinnovata XXV. 119. XXVII. 215.

APPIO CLAUDIO . Fedi CLAUDIO .

Aquile, che vanao a riposarsi sulle insegne di Bruto e di Cassio XLVI, 24. Aquila d'argento venerata da Catilina XLI, 252. AQUILJ, fratelli, nipoti di Collatino cospirano co' Tarquinii XXIV. 75.

AQUITANIA, terza parte della Gallia XLII. 199. Gli Aquitani rassomigliavano gli spagnuoli loro vicini 200. Sono soggiogati da P. Crasso XLIII. 10, e seg.

AQUILIO (M.), termina la guerra contro Aristonico XXXVII. 37. Avvelena le sorgenti d'acqua delle città nemiche ivi. Trionfa, e poco dopo è accusato di concussione 38.

AQUILIO (M.), console, dà fine alla seconda guerra degli schiavi in Sicilia XXVIII. 98. Accusato di concussione, è salvato dall' elequenza di Antonio 121, e zeg. Viene mandato nell'asia dal senato onde ristabilire i deposti da Mitridate XXXIX. 41. Impegna Nicomeda a fare una scorreria sulle terre di Mitridate 43. 2. vinto egli stesso da Mitridate 48. 49. Fatto prigione, è condannato ad un crudele supplizio 54. 55.

Arado (isola di), sulle coste della Siria sostiene un assedio contro i Romani, ed è costretta ad arrendersi XLVI. 154.

Araldi d'arme ( Vedi Feciali ) .

Araldi, impiegati per le ceremonie della religione XXIII. 149. ARCADI, passano in Italia XXIII. 56.

ARCAGATO, primo medico che si stabilisce a Roma XXIX.

ARGÁTIA, figlio di Mirridate XXXIX, 80.
ARGHELAO, generale di Mirridate XXXIX, 47. Va in Grecio 62. Fa Atene sua piazza d'arme 67. Difende vigorosamente il Pireo contro Silla 74, 75. È disfatto da Silla pressoa a Cheronea, e contretto a darsi alla finga 83, e seg. E
vinto una seconda volla, e si salva con difficoltà 93, e seg.
Ha una conferenza con Silla, e conchiude un tratato 93,
e seg. Sospetti contro di lui 103. Va ad arrendersi a
Murena, e lo esorta a fare la guerra a Miridate 207.

ARCHELAO, figlio del precedente, è stabilito da Pompeo sacerdote di Bellona a Comana XLI. 60. Sposa Berenice, figlia di Tolomeo Aulete, e regna in Egitto XLII.

284. 339. È ucciso 341.

ARCHELÃO, di Rodi, antico maestro di Crasso, gli dimanda inutilmente grazia pei suoi concittadini XLVI. 10. ARCHIMBBE, terribile effetto delle macchine, ch' impiega per difendere Siracusa contro i Romani XXI. 11. e seg. (Vedi Assadio di Siracusa), Risissioni su questo insigne geometra, e sulle sue macchine 18, e seg. Sua morte & 6. 16, Sq. vanuba XL. 65.

a Hir Carogli

ARDEA, ARDEATI. La loro città è assediata da Tarquinio il superbo XXIV. 56. Il popolo romano s'aggiudica un territorio sul quale eggi era stato preso per arbitro da questo popolo XXV. 153, e seg. Il senato manda loro un pronto soccorse contro i Volsci 160. L'ingiustizia commessa contro di essi è riparata 180, 189, Camillo ritirasi presso di loro in esillo XXVI. 65. 61.

ARDIENI, popoli dell'Illirio, vinti e soggiogati da'Romani XXXVII, 23. 24.

AREO, filosofo d'Alessandria molto stimato da Ottaviano

XLVI. 363.
ARETA, re d'una parte dell'Arabia. Spedizione di Scauro contro di lui XLII. 39.

ARETAFILE, donna d'un grande coraggio, libera Cirene

sua patria da due tiranni XXXIX, 92. AREZZO, Gli abitanti di questa città sono costretti a

dare ostaggi a' Romani XXXII. 61. ARGO, città della Grecia, ricupera la libertà sotto il pro-

console Quinzio XXXIII. 229, c seg.
ARIARATE, re di Cappadocia, invia ambasciatori al console romano XXXIV. 221.

ARIARATE, Filopatore, figlio del precedente. Sua pietà filiale. I Romani rinovano con esso l'alleanza che stretta aveno col di lui padre XXXVI. 82.

Aringhe di Livio; riflessioni su questo soggetto XXV. 13.
ARIO, centurione, s'impadronisce del piccolo campo di
Virgilio e vuole ucciderlo egli stesso XLVI. 70.

ABIOBARZANE I, è eletto re di Cappadocia XXIX. 3.9.
Silla lo mette in possesso del regno ioi. È balata dal
trono da Tigrane, i Romani lo ristabiliscono do. 41. E
poscia deposto da Mitridate 45. I generali romani
che si trovavano in Asia, radunano tre armate onde rimetterlo sul trono 45. Contrasto di tenerezza tra questo
principe e suo figlio in presenza di Pompeo XII. 47. 48.
ARIOBARZANE II. è tratto da un gran pericolo da Ci.

cerone proconsole XLIII. 266, 267.

ARIOVISTO, re degli Sreti in Germania, è ricconscituto per sileato ed amico della repubblica XLIL 85. I Galti portano le loro laganaze a Cesare contro di lui 242. Fiera risposta ch'ei da agli ambasciatori di Gesare ricusando a questo la conferenza che gli domandava 244. La perfidia de'Germani rompe la conferenza 255. Fa caricar di catene gli ambasciatori che Gesare gli aveva mandati sulle sue richieste 254. Ricusa molte volte fa battaglia che Cesare gli offire. Ragione superstiziosa di

questo rifiuto. È costretto di combattere, ed è vinto ivi, e seg.

ARISTENE, primo magistrato degli Achei, parla in favore de Romani in una assemblea della nazione XXXIII. 174, e seg.

ARISTIDE, grande pittore. Avventura del suo quadro di

Bacco . XXXVI. 161.

ARISTIONE, sofista, mette Mitridate in possesso di Atee XXXIX. 62, e seg. Divenuto tiranno della sun patria è rinchiuso în Ateue assediata da Silla, ma uno pensa che a divertirsi, e non vuole sentir a parlare di arrendersi 77. È espugnato nella cittadella e messo a morte 70.

ARISTOBULO. Dissessioni tra lui ed Ircano per la successione al trono di Giudea XLI. 79. 80. Pompeo irritato da Aristobulo marcia contro Gerusalemme 83. Aristobulo è spogliato della corona 88. Condotto in trionfo XLII. 53. Pedi GIUDEA.

ARISTONICO, figlio naturale di Eumene re di Pergamo s'impadronisce del trono, ed è vinto da'Romani XXXVII.

35, e seg.

ARISTOTILE. Originali delle sue opere acquistati da Silla XXXIX. 116.

Armati alla leggiera presso i Romani XXXI, 97.

Armatori romani, che vanno in corsa XXIX. 22. 23.

ARMENIA: Vedi Tigrane, Lucullo, ec. Conquista di

questo regno da Antonio XLVI. 276.

Armi; ; fli antichi non ne portavano che alla guerra XXIII. 178. Armi proprie di ciascuna classe, secondo la distriluzione del popolo fatta da Servio Tullio XXIV. 11. 12. Due contrarii pareri sulla magnificenza delle armi XLVI. 29. ARMORICI, popoli della Gallia XLIII. 63.

ARPI, città dell' Apulia, tolta da Fabio ad Annibale XXXI.

58, e seg.

ARSACE, fondatore dell'impero de' Parti XLIII. 81. I parricidi sono affatto comuni nella casa degli Arsacidi 84.

ARSINOE, sorella di Cleopatra, portasi nel campo di Achilla, e lo-fa úccidere, XLIV. 250. Cesare la conduce in trionfo XLV. 83. È tratta dal tempio di Diana in Efeso, e messa a morte per ordine di Cleopatra XLVI. 108.

ARTABAZO, figlio di Tigrane re di Armenia, alleato de' Romani XLIII. 93. Il re de'Parti marcia in persona contro di lui 94. Antonio fa lega con Artabazo XLVI. 221. Artabazo abbandona Antonio 224. 225. Effetti di questo abbandono 245. Antonio con perfidia lo fa prigioniero 275, 276, E condotto in trionfo , Sua nobile fierezza. Sua morte 277. 342.

ARTABAZO, re de' Medi Atropateni XLVI. 221.

ARTASSATA, la Cartagine di Armenia XL. 165.

ARTASSIA, capo della famiglia da cui discendeva Tigra-

ne XL. 165. ARTAXIA, primogenito di Artabazo, è fatto re in vece di suo padre tenuto prigioniero da Antonio. È vinto in seguito egli stesso dal custode di suo padre XLVI. 276. Arti liberali: regolamenti di Cesare in favore di quelli che

le professavano XLV. 91.

Arti meccaniche, il cui esercizio è lasciato agli schiavi XXIII. 92. ed alla plebe 97. Distribuzione che fa Numa delle arti e mestieri 154.

Artigiani, poco stimati a Roma XXIII. 95. Loro compagnie XLII. 111.

ARUNTE, figlio di Tarquinio il superbe, uccide Bruto e muore con esso XXIV. 86.

ARUNTE, di Clusio seduce i Galli a portarsi in Etru-

ria XXVI. 65.

ARVACHI, popoli della Spagna XXXVI. 172. 175. Si uniscono a' Celtiberi contro i Romani ivi, e seg. Trattato di questi popoli con Pompeo che non ha esecuzione 106. Vedi Numanzia.

ARVERNI, popoli della Gallia XXXVII. 144. XLII. 202. ASANDRO, si ribella a Farnace XLIV. 269. Avendolo ucciso in una battaglia regna sul Bosforo 273.

ASCANIO, regna dopo la morte di Enea suo padre. La famiglia de'Giuli gloriavasi di trarre la origine da lui XXIII. 62. Fabbrica Alba lunga ivi .

Ascoli , nell' Apulia . Battaglia tra Pirro ed i Romani

presso a questa città XXVIII. 73, e seg.
Asculo, nella Marca d'Ancona XXXVIII. 185. Macello de'Romani in questa città, preludio della guerra sociale ivi. E assediata da Pompeo Strabone 200, e seg. E presa, e distrutta 212.

ASDRUBALE, generale cartaginese è vinto da Cecilio Metello vicino a Panormo XXVIII. 221, e seg. È con-

dannato e messo a morte da' Cartaginesi 224.

ASDRUBALE, genero, e successore d'Amilcare fabbrica Cartagena XXIX. 89. Fa un trattato co' Romani 90. 138. Fa che Annibale vada all'armata presso di se 138, e seg.

ASDRUBALE, fratello di Annibale è incaricato di difendere la Spagna XXIX. 173. Vi fa la guerra contro gli Scipioni 227. XXX. 58. Riceve l'ordine di passare in Italia 184. I due Scipioni per impediraelo gli danno battaglia, e lo vincono 185, e seg. Chiuso nella Spagna in alcune strette, fugge con frode da Cl. Nerone XXXI. 140, e seg. É vinto da Scipione e messo in fuga XXXII. 49, e seg. Unisce la sua armata con quella di Asdrubale figlio di Gisgone, e di Magone 54. Loro risolazioni 55. 56. Passa le Alpi con minor difficoltà di quella che incontrò Annibale 80. Assedia Piacenza 81, e seg. Le sue lettere ad Annibale sono intercettate 89. Combatte contro i due consoli. La sua armata è totalmente disfatta, ed egli stesse ucciso oh, e seg. La sua testa è gettata nel campo di Annibale 102.

ASDRUBALE, figlio di Gisgone è sbaragliato in Ispagna da Scipione, e costretto a darsi alla fuga XXXII. 135. Si abbatte presso Siface in Scipione. Sua ammirazione verso il generale romano 138. 139. Dà in isposa sua figlia Sofonisba a Siface XXXIII. 4. Il suo campo, e quello di Siface sono abbruciati da Scipione 20. E soggetto ad una seconda disfatta unitamente a Siface 35. 36.

ASDRUBALE Edo, capo della deputazione cartaginese per chiedere la pace a Romani. Suo discorso XXXIII. 100, e seg.

ASDRUBALE, generale de' Cartaginesi XXXVI. 114. Sua barbara crudeltà contro i Romani 135, 136. Si arrende a Scipione. Sua moglie scanna i propri figli, e gettasi con essi nel fuoco 142.

ASDRUBALE, nipote di Massinissa, generale de Cartaginesi XXXVI. 125. Sua morte 136.

ASELLIO, Vedi SEMPRONIO.

ASIA, i Romani vi entrano per la prima volta XXXIV. 142. (Vedi ANTIOCO, SCIPIONE l'Asiatico ec.) La conquista di questo paese introduce il lusso in Roma 167, Stato in cui trovavasi ai tempi di Mitridate XXXIX. 33. 34. L'Asia è funesta ad Antonio per le sue delizie XLVI. 98. 99.

Asilo, aperto da Romele agli stranieri XXIII. 86.

ASINIO (Erio), uno de'principali comandanti degli alleati . Sua morte XXXVIII. 195.

ASINIO Pollione . Vedi POLLIONE .

Asino e suo condottiere, al quale Ottaviano innalza statue XLVI. 402. 403.

ASMONEI: fine del reguo di questa famiglia XLVI. 161.

Asse, peso e moneta romana XXX. 80.

Assedi famosi, D'Agrigento XXVIII. 150, e seg. D'Alessandria XLIV. 246, e seg. D' Aliso XLIII. 216, e seg. Di Atene XXXIX. 70. D'Avarico XLIII. 103, e seg. Di Capua XXXI. 96, e seg. Di Cartagine XXXVI. 129, e seg. Di Cartagena XXXI. 202, e seg. di Corinto XXXVI. 156, e seg. Di Genabo o Novioduno XLIII. 191. Di Lilibeo XXIX. 6, e seg. Di Marsiglia XLIV. 112, e seg. Di Modena XLV. 297, e seg. Di Numanzia XXXVI. 227, e seg. Di Perugia XLVI. 89, e seg. Di Roma XXIV. 101. XXVI. 72, e seg. Di Sagunto XXIX, 145, e seg. Di Siracusa XXXI. 11, e seg. Di Tigranocerta XL. 155. Di Veja XXVI. 4. e seg. Di Usseloduno XLIII. 238, e seg. Assemblee per curie XXIV. 8. Loro potere dopo lo stabilimento dell' assemblee per centurie 15. 16. Stabilimento dell'assemblee per centurie sotto Servio Tullio 10. e seg. Dove e come esse si tenevano 13. XLI. 171. Assemblee per tribu XXIV. 265. A chi apparteneva il diritto di convocarle. Ceremonie che precedevano le deliberazioni 13. Proibizione di tenerle fuori di Roma XXVII. 27. Si copre il luogo ove si radunavano XXXII. 78. Assemblee della più piccola metà del popolo XXXVIII. 42.

ASTAPA: orribile risoluzione degli abitanti di questa cit-

tà, che sono tutti uccisi XXXII. 146. 147.

ATAMANE . Vedi AMINANDRO .

ATEJO CAPITONE, tribuno del popolo, s'oppone a Pompeo e a Crasso XLII. 316. 328. Vedi Crasso .

ATENE, ATENIESI, Deputati romani mandati in Atene per trarne le leggi più convenienti ai costumi romani XXV. 74. La città è assediata invano da Filippo XXXIII. 135. 136. Decreti degli Ateniesi contro di lui 148. Mitridate se ne impadronisce col mezzo del sofista Aristione XXXIX. 63. Silla forma l'assedio di questa città 70, e seg. Carestia estrema 76. È presa a forza 77. 78. Silla il quale sulle prime voleva spianarla si lascia piegare ivi . E di nuovo assediata da Caleno luogotenente di Cesare, ed è costretta ad arrendersi dopo una lunga resistenza XLIV. 282. Cesare perdona agli Ateniesi ivi . Era il soggiorno dei giovani romani che vi facevano iloro studi XLV. 264. Soggiorno di Antonio in questa città XLVI. 145. E trattato qual nuovo Bacco . Dote ch' esige pel suo matrimonio con Minerva 146. Onori che gli Ateniesi decretano a Cleopatra 295.

ATENEO figlio di Attalo, fratello di Emmene XXXIII. 102. ATENIONE, capo degli schiavi ribellatisi in Sicilia XXXVIII. oh. Vedi Schiavi .

ATERNO. Sempronio Tuditano prende questa città XXXI. 61. ATILIO, fanciullo proscritto in forza delle sue ricchesse

XLV. 386.

AT LIO, ufficiale dell'armata di Bruto è di parere di differire la battaglia XLVI. 38.

ATINIO, vecchio, perde suo figlio, e cade in una paralisia per non avere eseguito i comandi di Giove XXIV.

214. 215.

ATINIO, o ANNIO (C.), tribuno della plebe: vile vendetta ch' ei prende sopra Metello censore XXXVII, 82. Atleti. Vedi Combattimenti.

ATRIO, di Umbria . Vedi ALBIO .

ATROPATO, re d'una parte della Media dà il suo nome a questo paese XLVI. annotazione alla pag.

221. 222.

ATTALO I. re di Pergamo: sua origine XXXII. 118. È quasi sorpreso da Filippo 123. Presta ajuto a Romani per lo trasporto della pietra ch' essi chiamavano la madre degli Dei 221. 222. Manda ambasciatori a Roma per chiedere soccorso contro le invasioni di Antioco XXXIII. 165. Manda a Roma una corona d'oro 180. È attaccato da una paralisia, e muore 191. Suo elogio 102. Unione tra suoi figli ipi .

ATTALO II. XXXIII. 192. Va come ambasciatore a Roma XXXVI. 52, e seg. Approfitta delle saggie rimostranze del medico Strazio 64, e seg. Giustifica suo fra-

tello Eumene innanzi il senato 81

ATTALO III, soprannomato Filometore, ultimo re di Pergamo, istituisce il popolo romano suo erede XXXVII, 62.

ATTIGO (T. Pomponio), ricusa di prestarsi al progetto d'una cassa militare in soccorso de' conginrati contro di Cesare XLV. 212. Sua generosità verso la moglie ed i figli di Antonio 308. È cancellato dal caralogo de' proscritti 382. 383. Elogio della sua prudenza ed umanità ipi. Sua morte volontaria. Idea del suo carattere, e della sua condotta, XI.VI. 268, 260.

ATTILIO CALATINO (Aulo), prende la città di Misistrato XXVIII. 181. E salvato da un grave pericolo per mezzo del coraggio di Calpurnio Fiamma, tribuno legionario 182. E nominato dittatore e mandato in Sicilia

XXIX. 21.

ATTILIO REGOI.O. Vedi REGOLO.

Auguri, sacerdoti XXIII. 73. XXVII. 212. 213. Il loro numero è accresciuto, e questa dignità comunicata al popolo ivi, e seg. Silla ne fa salire il numero fino a quindici XXXIX. 182. 185.

Augurio di salute, XLVI. 393.

AUGUSTO. Vedi OTTAVIANO.

AURELIA, madre di Cesare invigila con somma attenzione all'educazione di suo figlio XL. 68. Ella fa cessare

i misteri della dea Bona profanati da Clodio XLII. 7. 8. AURELIO. Vedi COTTA e SCAURO.

AURELIO (C.), console: sua gelosia contro il pretore Furio ch'avea disfatto i Galli XXXIII. 15, e seg. Sua moderazione al suo ritorno in Roma 155.

AURELIO (Ouinto), proscritto per la sua terra d'Alba

e trucidato XXXIX. 163.

AURUNCULEJO COTTA, luogotenente di Cesare perisce con Titurio Sabino per la perfidia di Ambiorige

XLIII. 55.

Auspiri, in che consistevano, e in qual modo si prendevano presso i Romani XXIII. 73, e seg. Parere di Cicerone su tale rapporto 76. 77. Quanto fossero rispettati in Roma XIII, 112. Legge di Clodio per diminu irne l'autorità 115.

AUTOLICO, fondatore di Sinope. Sogno di Lucullo che lo riguardava XL. 141. 142.

AUTRONIO (P.), cospira con Catilina XLI. 108. 147.
Ritiratosi nella Grecia diviene terribile a Cicerone esiliato XLII. 133.

AUTRONIO PETO, luogotenente d'Ottaviano, trionfa XLVI, 398.

Avarico . Vedi BOURGES .

deegnine (monte), d'onde trae il suo nome XXIII. 63,a E compreso nel ricinso di Roma e circondato di mua 192. 195. Ad inchiesta del tribuno Icilio se ne lascia una parte al popolo per ergeri case XXV. 6A. I due eserciti ribellati contro i decensiri all'occasione della morte di Virginia. Si ritirano su questo monte 110.

AVIENO (C.), tribuno militare, e quattro altri uffiziali sono degradati da Cesare, e scacciati in Africa XLV.

32. 33.

Avvelenamento. Molte dame ne sono convinte e punite. Primo esempio nella storia romana XXVII. 101, e seg. Si condanna un gran numero di avvelenatori XXXV. 84. AZIA, madre di Ottaviano XLV. 225. Cura ch' ella ebbe

AZIA, madre di Ottaviano XLV. 225. Cura ch' ella ebb dell' educazione di suo figlio 229. Sua morte 390. AZIO BALBO (M.), cognato di Cesare, avo di Augu-

sto XLII. 81.

AZZIO VARO, sen fugge da Osimo XLIV. 5o. S' impadronisce del governo dell' Africa 11, E. vinto da Curione 128. Contrata il comando a Mestello Scipione XLV. 8. Riporta un tantaggio sopra Aquila, e fuggi innanzi a Cesare 54. É ucciso alla battaglia di Munda 125.

Azzio, combattimento navale vicino a questo promontorio tra Antonio ed Ottaviano XLVI. 320, e seg. Questi vi

erige de' monumenti della sua vittoria 401.

## В

BACCANALI: nuovo abbominabile fanatismo di queste feste scoperte in Roma e punito XXXV. 27, e seg.

BACCO, nome di questo dio dato ad Antonio primieramente in Efeso XLVI. 100. Poscia in Atene 146.

BADIO, di Capua, singolare tenzone tra lui e Crispino Romano XXXI. 89, e seg.

Bagni , de' Romani XXXI. 227.

B LLBINO, un tempo proscritto, poscia diventto console, fa grazia a Lepido supplichevole ch'era stato triumviro XLVI, 386.

BALBO (L. Corn.), e Canidio sostituiti nel consolato a Pollione e a Domizio XLVI. 128. Fortuna di Balbo ivi. 120.

BALEARI (Isole) XXXII. 173. Costumi de'popoli che le abitavano. I Romani fanno loro la guerra XXXVII. 138, e seg.

BANZIO (L.), giovane uffiziale di Nola, di cui Marcello guadagna l'animo colle sue maniere cortesi XXX. 168.

Barba, ceremonia usata in Roma, allorchè i giovani se la radevano per la prima volta XLVI. 137. annotazioni alla stessa pag.

BARBULA, avventura singolare di lui e di Marco XLVI. 331. 332.

BIRCA, Vedi AMILCARE.

Barca, permessa a' senatori per lo trasporto di frutti dalle loro possessioni XXIX. 232. Barche di legno leggero intonacato di cuoja crude XLVI. 27.

BARZAFARNE, uno de'primi satrapi del re de'Parti.
Orode lo da per consigliere a Pacoro suo figlio XLVI.
150. Resta morte nella battaglia centro Ventidio 154.

Basiliche, cosa fossero XXV. 185.

BASILO (Minucio). uno de congiurati contro Cesare & trucidato da suoi schiavi XLV. 353.

BASSO (Cecilio), cavaliere romano si fa un partito nella Siria. Le sue truppe lo abbandonano per unirsi a

Cassio XLV. 271. 272.

BASTARNI, popoli stabiliti sulle rive del Boristene. Filippo avera formato il diesgno di trasportati nel pnaese del Dardani vicino alla Macedonia XXXV. 157, Perseo si priva colla sua avarizia del potente soccorso ch'essi gli conducerano 2,65. 2,46. Azioni di M. Crasso contro

questi popoli XLVI 260. 261.

Battaglie famose, dell' Adda XXIX. 108, e seg. Di Allia XXVI. 70, e seg. Di Canne XXX. 105, e seg. Di Cesare contro Ambiorige XLIII. 61, e seg. Contro Ariovisto XLII, 256 . e seg. Contro i Nervi 260 , e seg. Di Cheronea XXXIX. 84, e seg. Di Cinoscefali XXXIII. 104. e seg. Di Emporia XXXIV. 3. e seg. Di Lucullo contro Tigrane XL. 151, e seg. Di Mario contro Becco e Giugurta XXXVIII. 26. 27. 29. Dello stesso contro i Teutoni presso ad Aiz 65, e seg. Di Munda XLV, 120 . e seg. Di Orcomena XXXIX. 84, e seg. De'Parti contro Crasso XLIII 102, e seg. Di Farsaglia XLIV. 196 . e seg Di Filippi XLVI. 39 , e seg. 52, e seg. Di Pompeo contro Mitridate XLL 37, e seg. Di Pompeo contro gli Albani So. 53. Di Telamone XXIX. 100, e seg. Del Ticino 204, e seg. Delle Termopile XXXIV. 88, e seg. Di Trasimeno XXIX 243. 244. Di Taso XLV. 38 . e seg. Della Trebbia XXIX. 220 . e seg. Di Zama XXXIII. q1.

Battaglia Navale. Vedi Combattimento.

BEBIO (C.), tribuno del popolo si lascia corrompere da Giugurta, gli proibisce di rispondere alle accuse intentate contro di lui, e rompe l'assemblea XXXVII. 211. 212.

BELGI, popoli della Gallia XLII. 198, e seg. Loro carattete. Congiurano contro i Romani 259, Cesare s' avanaz contro di essi. Biverte intraprese di questi popoli senza effetto 260. Si separano, e ritiransi tutti nel loro paese. Cesare g' insegue, e ne uccide un gran numero 264. I Nerij formano parte di questi popoli. Loro orgoglio. Dispongonsi a ben ricevere il armata romana 265. Sanguinosa battuglia in che i Romani, dopo aver corso grave pericolo, rimangono finalmente vinci 266, e seg. Gli Aduntici, altra porzione di questi ci 265, e seg. Gli Aduntici, altra porzione di questi

popoli, attaccati da Cesare , si apprestano a difendere la loro città principale 270. 271. Loro sorpresa alla vista delle macchine romane. Si arreadono 272. Loro soperchieria seguita dal più cattivo successo 275.

BELLIENO, zio di Catilina, uccide Lucrezio Ofella

XXXIX. 180. Vien condanuato XLI. 141.

BELLONA, Appio Claudio promette con voto d'innalzare un tempio a questa dea XXVII. 252, Il senato si raduna in questo tempio per decretare il trionfo ai consoli Nerone e Livio XXXII. 104. 105. Si da udienza agli ambasciatori cartaginesi XXXIII. 64. Calto di Bellona in Comana nel Pouto, e in Comana di Cappadocia XLI. 60.

BELLOVACI, popoli della Gallia. Loro possanza XLII. 261. Guerra contro Cesare diretta da loro con abilità pari al valore. Sono vinti e si sottomettono XLIII. 252, e seg.

BELLOVESO, capo d'una colonia militare di Galli che

si stabilisce in Italia XXVI. 64-

BENEVENTO, una volta Malevento, città dell'Italia XXVII. 22½, Annone à vinto presso a questa città da Sempronio Gracco XXX. 25½, e seg. Schiavi vittoriosi fatti liberti. Loro gioja al ritorno in città. Pranzi che loro danno gli abitanti 250, e seg.

BEOZJ, stringono alleanza co'Romani XXXIII. 101. Si dichiarano quasi universalmente per i Romani XXXV. 182. Si uniscono agli Achei onde fare la guerra a Ro-

ma XXXVI. 154, 155.

BERENICE, figlia di Tolomeo Aulete, messa sul trono degli Alessandrini, sposa in sulle prime Seleuco Libiosatte, poscia Archelao XLIL. 185. 184. È messa a morte da suo padre 341. 342.

BESSI, popoli della Tracia XLVI. 5.

BESTIA. Vedi CALPURNIO.

Biblioteca, di Lucullo. Nobile uso ch'ei ne fa XII. 183. Quella di Alessandria è incendiata XLIV. 248. Pollione fu il primo in Roma a consacrare alle lettere una pubblica biblioteca XLVI. 129. Biblioteca di Apollo Palatino 213.

BIBULO (Calpurnio), collega di Cesare nell'edilià. Facesia rapporto agli spettacoli ch'essi diedero in comune. XLL. 110. Lill. Collega di Cesare nel consolato XLII. 60. Cesare tenta indarno di ottenere il di lui assenso per la legge agraria 70. 71. Bibulo non può impedire colla sua generosa resistenza che la legge non passi 72. e seg. È costretto a rinserrarsi in sua casa par otto masi interi 74. Gli viene impedito da Clodio di perorare al popolo all'uscire del consolato 103. Proconsolo in Siria non fa grandi azioni contro i Parti XLIII, 250. Sua costanza alla morte de' due suoi figli isi. E eletto ammiraglio della flotta di Pompeo XLIV. 150. Sua morte 150.

BIBULO, nipote del precedente figliastro di Bruto. XLVI.

BYRSA, cittadella di Cartagine XXXVI. 134.

BISANZIO, XLII. 145. 147.

Bissesto XXIII. 138.

BITINIA, lasciata in testamento ai Romani, e divenuta provincia romana XL. 88. Fedi NICOMEDE, PRUSIA. BITUITO, re degli Arverni XXXVII. 144. È vinto da Domizio 146. Poscia da Fahie ivi. 147. Perfidia di Do-

mizio a suo riguardo 148. E condotto in trionfo 150. BITUITO, uffiziale gallo, uccide Mitridate XLI. 74. BLASIO, di Salapia da in mano questa città a' Romani

XXXI. 192.

BLOSIO, amico e complice di Tiberio Gracco. Sua risposta sediziosa a Lelio XXXVII. 74.

BOCCO, re di Mauritania stringe alleanza con Giugurta XXXVII. 257. Fa trattatire con Metello 259. Bocco e Giugurta attaccano Mario, e riportano qualche vantaggio, poscia sono vini e messi in rotta XXXVIII. 25. de eg. Bocco manda depuata i Mario, poscia a Roma 29. 50. Marie, sulle sue istanze, gli manda Silla 32. Dopo alcune incertezze consegna Giugurta in mano Silla ivi, e esg. Monumeato di questo fatto spedito da Bocco a Roma 235.

BOJ, breve spedizione contro questi popoli XXIX. 67. Si attendano 108. Alla nuora dell'arrivo de Cartaginesi si ribellano 130. 181. Mettono in rotta il pretore Manlio ivi. Mandano deputati ad Annibale per impegnarlo passare in Italia 188. Sono sottomessi da Scipione Na-

sica XXXIII. 246.

BOJORIGE, l'uno de're de'Cimbri uccide Aurelio Scauro XXXVIII. 55. BOLOGNA, città dell'Italia ottiene da Ottaviano la per-

missione di non prender parte nelle guerra contro Antonio XLVI. 305.

BOMICARE, confidente di Giugurta, si lascia corrompere da Metello, e tradisce il suo padrone XXXVII. 235. La sua congiura è scoperta: Giugurta lo fa morire 251. Bottino, ne viene consacrata la decima parte ad Apollo XXVI. 45. Maniera di dividerlo usata da' romani XXXI.

BRENNO, capo de'Galli conduce questi popoli in Italia XXVI. 63. Sua risposta agli ambasciatori romani 66. 67. Disfà i Romani vicino ad Allia. Vedi GALLI 71.

BRETTAGNA (Graa), alla nuora che Cesare si dispone a passarri molti popoli se gli assoggettano XLIII. 27. Cesare vi entra malgrado l'opposizione de'barbari 30. 31. Sommessione degli abinani ivi. Rimorano la guerra. Uso cli'essi facerano de'loro carri nelle pugne 33. 34. Fanno un trattato con Cesare 35. Esso vi si porta novellamente. Sue azioni in questo passe 61. e seg.

BRINDISI, ultima città che rimaneva ai Romani per conquistare l'Italia XXVIII. 106. È ricusata ad Antonio l'entrata in questa città, ed egli la cinge d'assedio XLVI. 120. Trattato conchiuso tra Ottaviano ed Antonio 124.

BRITOMARIDE, giovane principe senonese; uccide gli ambasciatori romani. E fatto prigioniero XXVIII. 28. 29.

BRITOMARO. Vedi VIRIDOMARO.

Broglio, prima legge contro questo abuso XXVII. 24, Altra legge XL. 244, 245. Se ne emana una terza XLII. 31q. Eccesso in tale rapporto per'parte de' candidati XLIII. 13q. 137, 16 fame convenione tra esti ed i consoli 138. Eccesso cui arrivano Milone, Ipseo, e Metello Scipione candidati del conolato 145, e seg. Nuova legge di Pompeo onde reprimerne l' abuso 160. 161.

BRUTO (L. Ciunio), accompagna i due figli di Tarquinio a Delfo. Carattere di questo romano XXIV. Sc. 53.
Mettesi alla testa dei congiurati per iscacciare i re 63.
E creato cansole 68. Fa morire i songiurati in factore
de Tarquini, fra' quali vi erano i suoi due figli 77.
Obbliga Collatino suo collega a dimettere il constolo
81. 82. Esame della condotta ch'ei tiene facendo morire
i propri figli 83. e seg. Sua morte. Onori renduti alla
sua menoria 86.

BRUTO (L. Giunio), primo tribuno del popolo XXIV, 166. Vedi GIUNIO.

BRUTO (D. Giunio), generale della cavalleria XXVII.

94. Eletto console 114.

BRUTO ( D Giunio ), console, è messo in prigione insieme col suo collega dai tribuni XXXVI. 208. 200. Fabbrica Valenza nella Spagna e libera la provincia da'masnadieri 211. Sue imprese felici nella Spagna. Passaggio

and Carried

del fiume dell'Obblio 218. 219. Trionfa e prende il soprannome di Callaico 235.

BRUTO (L. Giunio Damasippo). Vedi DAMASIPPO. BRUTO, padre di quello che uccise Cesare, viene messo a morte per comando di Pompeo XXXIX. 266.

BRUTO (M. Giunio), figliuolo del precedente XXXIX 246. Cesare che aveva avuto commercio con Servilia, madre di lui, credeva che potesse ben essere sno figlio XL. 74. XLIV. 207. Bruto non avea voluto mai nè vedere nè salutare Pompeo uccisore di suo padre, fino al tempo della guerra civile XXXIX. 246. XLIV. 151. Cesare gli salva la vita alla battaglia di Farsaglia 207. Riceve da Cesare un governo. Sincerità della sua riconciliazione 307. E eccitato ad uccidere Cesare Suo carattere XLV. 154, e seg. Inviluppato da Cassio nella congiura, ne diviene il capo 163. Sua prudenza nella scelta de' congiurati 164, e seg. Impedisce che Antonio venga ucciso con Cesare 167. Il numero de congiurati ascende fino a sessanta 168. Mette Porcia sua moglie a parte del segreto 169. 170. (Vedi Cesare) Quantunque Cesare fosse degno di morte, l'azione di Bruto è nulladimeno illegittima ed imprudente 181, e seg. Bruto insieme co congiurati s' impadronisce del Campidoglio 188. Cerca di calmare il popolo, e tratta con Antonio 190. Acconsente imprudentemente alla sepoltura di Cesare 198. Si riconcilia con Antonio ivi. Tanto a lui, che ai principali congiurati vengono decretati de' governi 199. Egli trovasi senza truppe e senza danaro 212. I congiurati pensano a fortificare il loro partito nelle provincie. Escono da Roma 213. 214. La loro imprudente condotta è causa dell'ingrandimento di Antonio 219, e seg. Bruto non osando di rientrare in Roma, abbandona l'Italia unitamente a Cassio, e passa il mare 240. Prende congedo da Porcia 2/14.

Va in Atene con Cassio. Si alfeziona i giornali romani che ii facerano i loro studi, trai quali il giorane Cicerone, ei l' poeta Orazio XLV. 264. In poco tempo raduna una possone armato, s'impadronisce della Grecia, della Macedonia, e de paesi vicini 265, e zeg. Stato di une le armate romane. Disposizioni de'loro commadani 270 e zeg. Laganazze di Brota o Gicerone stulla di lui conduta verso Ottaviano. Sua fermezza, e grandezza d'animo 351. È accusto giuridicamente per l'uccisore di Cesare. Dolore de'cittadini in tale occasione 34g. Sicilio Gorona lo assolre in presenza di Ottaviano 548. Delio Gorona lo assolre in presenza di Ottaviano 548. Delio

di Bruto sulla morte di Cicerone. In ripresaglia di questa morte, e di quella di Decimo Bruto, ei fa uccidere Caio Antonio 376. Entra nella Tracia, e vi fa guerra con buon successo XLVI. 5. Riceve nel suo campo Polemocrazia regina di Tracia ivi. Moneta battuta per ordine di lui 6. Passa nell' Asia, vi allestisce una flotta, e chiama Cassio, che lo raggiunga a Smirne ivi. Operano con perfetto accordo 7. Perdonano a Gellio Poplicola, che aveva tentato di ucciderli 8. Bruto porta la guerra nella Licia. Sua umanità : furore dei Xantini 13. Manda al supplizio uno schiavo traditore del suo padrone 16. Fa morire Teodoto, che aveva proscritta la testa di Pompeo 17. Unitamente a Cassio portasi a Sardi. Altercazione vivissima fra loro ivi. 18. Condotta e viste di Bruto più pure di quelle di Cassio 19, Pretesa apparizione d' un fantasma a Bruto 22, 23.

Bruto e Cassio giunti a Sesto fanno la rassegna dei soldati XLVI. 28. Magnificenza di questo esercito 29. Distribuzione di danaro a' soldati 30. Si avanzano ambidue fio oltre Filippi 31. Si accampano 32. Vantaggi della loro posizione 33. Bruto dà la prima battaglia di Filippi malgrado l'opposizione di Cassio. Intrepidezza stoica del primo 39, e seg. Bruto è vincitore. Cassio sconfitto 41. Delore di Bruto alla morte di Cassio 43. Imbarazzo in cui si trova. Fa uccidere gli schiavi prigionieri. e rilascia le persone libere 47. La flotta che aveva nel mar Jonio distrugge un gran rinforzo che si mandava ai triumviri 50. Non è informato di questo importante avvenimento. Conseguenze che gli apportò l'ignorarlo. Riflessioni di Plutarco a tal proposito 51. 52.

Bruto è vinto nella seconda battaglia di Filippi XLVI, 53, Corre pericolo di esser preso vivo, e scampa dalla disgrazia solo per l'ajuto d'un amico generoso 55. Suoi momenti estremi . Sua bestemmia contro la virtà 57. Sua morte 60. Antonio fa rendere al corpo di lui gli estremi onori. Ottaviano ne manda il capo a Roma 61. Con Bruto perisce il partito repubblicano: gli avanzi dell'esercito, vinto si arrendono ai triumviri 64, e seg.

BRUTO (D. Giunio), comanda sotto Cesare la flotta contro i Veneti XLIII. 6. Batte i Marsigliesi sul mare XLIV. 113. Entra nella congiura contro Cesare XLV, 167. Ha il comando della Gallia cisalpina 199. Era chiamato dal testamento di Cesare alla sua successione in mancanza de' primi eredi 200. Va nel suo governo 213. Autonio riceve un decreto del senato con cui ne è spogliato 238. Guerra per quest'oggetto 258, e seg. Decreto del senato, che autorizza le armi di Decimo 262, 263, Antonio lo assedia in Modena izi. L'assedio è levato: e Decimo ha parte anch'egli di questo onore 501. Ha una conferenza con Ottaviano 306. Il senale gli attribuisce tutto l'onore della vittoria 308. Sua disavventura e sua morte 352, 553.

BRUTTIO Sura, arresta i progressi de' generali nella

Grecia XXXIX. 67.

Euoi, dati come ricompensa de'servigi prestati alla repubblica XXV. 197. E di valore militare XXVII. 59.

Buoi di Lucania, nome dato da' Romani agli elefanti

XXVIII. 90.

BOURGE, o AVARICO, città della Gallia assediata da Cesare XLIII. 192. 193. Dopo una vigorosa resistenza è presa. Orrendo macello degli abitanti 199.

Burrasca orribile che prova una flotta romana sulle coste della Sicilia XXVIII. 211, 212, Altre burrasche. 215, 216, XXIX. 19, XXVIII. 41, XXXIII. 104, XL. 113.

XL, VI. 172. 188.

160.

BUSA, donna riguardevole di Canosa. Sua generosità verso i Romani dopo la battaglia di Canne XXX. 117.
BUTEZIO BARRO (L.), corrompe tre vestali XXXVII.

## C

CACO, acciso da Ercole XXIII. 57.

CADICE, colonia di Fenicia XXIV, 172. Voti di Anniba le ad Ercole di Cadicio vio. Impresa del Romanis su questa cità XXXI. 159. Tentativi insuiti di Lello, e di Marcio su di essa 155. Si arrenda. Ai Romani 175. E onorata da Cesare del diritto di cittadinanza romana XIIV. 112.

CALAGURI, città della Spagna assediata da Afranio luogotenente di Pompeo, soffre i più terribili orrori della

fame, ed è presa e distrutta XL. 34.

CALAVIO. Vedi PACUVIO.

CALCIDE, città dell' Enbea, una delle tre pastoje della Grecia XXVIII. 18. É devastata da Centona 13.4. Pranzo dato a Quinzio da un abitante di questa città XXXIV. 25.4. Catendario, riformato da Numa XXIII. 139. Da Cessei. ixi. XLV. 91. Finalmente sotto Gregorio XIII. XXIII. 139. CALENO (Fuglo), tribuno del popolo, è la sola speranza

di Glodio nell'affare de' misteri della dea Bona XLII. 10.
Esseado luogouenente di Cesare, gli sottomette dene, Megara, ed il Peloponeso XLIV. 282. 285. È nominato console 306. Si presta in favore di Antonio XLV. 283. Da ricetto a Varrone durante la propocizione 381. Comanda un'armata in Italia per Antonio XLVI. 85. Muore, e suo figlio rimette la di lui armata nelle manid il Ottaviano 96.

CALIDIO, tribuno del popolo propone la legge per lo richiamo di Metello Numidico XXXVIII. 118.

CALIDIO, oratore. Genere della sua eloquenza XLII. 192, e seg. Fu pretore, ma non potè pervenire al consolato 194.

CALLICRATE, Acheo, adulatore de'Romani, delatore de' suoi compatriotti, viene detestato XXXVI. 68.

CALIMACO, buon macchinista, incaricato di difendere la città di Amiso fugge e vi appicca il fuoco XL. 126. 127. È preso in Nisibe da Lucullo, ch'ei trova inesorabile 165. 166.

CALPURNIA, moglie di Cesare XLII. 87. Sogno spaveutevole ch'ella ebbe la vigilia della morte di Cesare XLV. 173.

CALPURNIO. Vedi PISONE.

CALPURNIO FIAMMA, tribuno legionario, libera col suo coraggio il console Atilio da un grave pericolo XXVIII. 182. Sua ricompensa 187.

CALPURNIO BESTIA (L.), console arrivato in Numidia alla testa d'un'armàta si lascia corrompere da Giugurta, e conchiude con lui un finto trattato XXXVII 198, e seg. Ritorna in Roma, ed è apertamente biasimata la sua condotta 202. Egli era caro al partito de grandi izi.

È esiliato 210.
CALPURNIO BESTIA (L.), tribuno del popolo, complice di Catilina XII. 216. Rimane alla testa degli avanzi
della congiura 255.

CALVINO ( Domizio ) . Vedi Domizio .

CALVISIO SABINO, console XLVI. 133. Ammiraglio di Ottaviano 168. Libera l'Italia da'masnadieri 211.

CALVO, grande oratore, figlio di Licino Macro XL. 252.
Famoso per l'arringa pronunziata contro Vatinio XLII.
350.

CAMELO, o Capeno, capo de Sequani tradisce Decimo Bruto XLV. 352.

CAMERIANI, fauno la guerra a' Romani e souo vinti XXIII. 112. Sono disfatti una seconda volta 116. ÉMILLO (M. Furio), è create ditatore XXVI. 34, Ristabilisce l'assedio a Veja 35. Vicino a prendere la città, consulta il senato per sapere ciò ch' ei doveva fare del bettino 36, e seg. Perende la città col mezzo d'una mina 39, e seg. Bel senimento di Camillo all'occasiose della presa della città di Veja 41. Fa trasportare a Roma la statua di Giunone 43. Egli stesso vi entra in trionfo su d'un carro tratto da quattro cavalli bianchi, ciocchè produce una generale scontentezza 44. Spedizione contro i Falisci 49. 50. Si oppone fortemente al disegno di trasportare una metà del popolo romano a Via-55, e seg. Accussto ingiustamente da un tribuno del popolo, previene la sua condanna ritirandosi in esilio ia Ardaa 50, 60. Mette in rotta un distaccamento considerabile di Galli 80, e seg.

Camillo è eletto dal senato dittatore nel tempo del suo esilio 86. Rompe i Galli, libera Roma, ed in una seconda azione li taglia a pezzi 91. 92. Entra trionfante in Roma ivi. 93. Impedisce che i Romani si trasportino a Veia dopo la presa di Roma da'Galli 101, e seg. Nominato di nuovo dittatore, vince i popoli vicini a Roma, che si erano fatti in lega contro di essa 100, e seg. Onori che gli prestano i suoi colleghi, e riguardi ch' egli ha per essi 113, e seg. Termina felicemente la guerra contro gli Anziati 115, e seg. E eletto tribuno militare. Sua moderazione riguardo a Furio suo collega. Sua eroica fermezza nei più ardui cimenti di una battaglia 145. 146. Spedizione singolare contro i Tuscolani, che lo lasciano penetrare nel loro paese senza porsi in difesa 153. 154. È creato dittatore per opporsi alle nuove leggi de' tribuni 165. Rinunzia alla carica prima che l'affare sia terminato 166. Creato dittatore per la quinta volta disfa una nuova armata di Galli 172. Dà fine a' contrasti rapporto alle nuove leggi 176, e seg. Sua morte 181.

CAMILLO (L. Furio), mette in rotta i Galli XXVII. 36, e seg.

CAMILLO (L. Furio), soggioga i Latini XXVII. 95. Suo discorso sul modo con cui pensava che si dovessero trattare i vinti 96, e seg.

CAMPANI. Vedi CAPUA.

Campi di battaglia, loro forma presso gli antichi Romani. Pirro insegna loro a disporti in miglior ordine XXVIII. 87.

CAMPIDOGLIO . Tarquinio Prisco ne prepara le fonda-

menta XVIII. 214. Tarquinio Superbo ne progredisce il lavoro XXIV. 45. Prodigi avvenuti in questa occasione 46. Sua dedicazione 49. Erdonio Sahino se ne impadronisce, è vinto ed ucciso XXV. 34, e seg. Gli avanzi della gioventù romana vi si ritirano con una parte del senato dopo la dislatta di Allia, e lo difendono contro i Galli XXVI. 72. Egli è incendiato XXXIX. 137. E ricostrutto, e consacrato XL. 232.

Campo di Marte, XXIV. 79. CAMULATO, prode uffiziale, alla presenza di Bruto pas-

sa al partito de' triumviri XLVI. 52.

CAMULOGENO, comandante de Galli ne' dintorni di Lutezia. Suo coraggio XLIII. 200. 210.

Cancellieri , formavano parte de cittadini che abitavano in Roma XXIII. 06.

Candidati, XXIV. 162. Legge che loro proibisce di dare una finta bianchezza alle loro vesti XXV. 207. Loro brogli. Vedi Broglio.

CANDIO CARSSO (P.), e Balbo sostituiti nel consolato a Pollione e Domizio XLVI. 138. Canidio Inogotenente di Antonio corrotto da Cleopatra impediese che Antonio non rimandi questa principessa durante la guerra 201. El cambia di parere allo arricinario del periglio 318. Comanda l'armata terrestre di Antonio ad Azzio 521. Dopo la disfatta di Antonio abbandona le truppe ch'e i comandava, e si dà alla fuga 326. Va ad annuaziore ad Antonio la desezzione della sua armata 345. E messo a morte per comando di Otaviano 377.

CANINIO, console durante lo spazio di 17. ore. Facezie di Cicerone su tale proposito XLV. 133, 134.

zie di Gicerone su tale proposito XLV. 135. 137.
GANNE, situazione di questo luogo XXX. 101. Costernazione
di Roma pella battaglia che dovera darcisi 102. Dirisioni e contese fra i due consoli 105. Varrone si determina a dar la battaglia 104. Famoua battaglia 105. e
seg. 1 Cartaginesi populamo i morti sul campo 115. Annibale si fa padrone del due campi 116. Desolazione che
cagiona in Roma la prima notizia di questa disfatta 120.
Annibale permette si prigionieri romani fatti a Came
di spedire deputati a Roma onde trattare del loro riscatto 127. Il senato ricasi di riscattati 135. I soldati che aveano preso la fuga la giornata di Canne essendo relegati in Sicilia, i niviano deputati a Marcello per
essere rimessi al servigio XXXI. 25, e seg. Questi scrive al senato il loro favere. Severa risposta del senato

30. Scipione li sceglie a preferenza per condurli seco in Africa XXXIII. 8.

CANULEJO, tribuno del popolo, propone e fa passare dopo molti dibattimenti, una legge sui matrimoni tra i

patrizi ed i plebei XXV. 157.

CANUZIO, tribuno del popolo, protegge Ottaviano contro Antonio XLV. 232. E ucciso per ordine di Ottaviane XLVI. 94.

Capanna di Romolo XXIII. 66.

CAPENATI, popoli di Toscana, vanno in soccorso de' Vejenti assediati XXVI. 28. Chiedono ed ottengono la pace 46.

CAPITOLINO. Vedi MANLIO.

CAPPADOCIA. Mitridate mette suo figlio in possesso di questo regno dopo avere sterminata la razza de suoi re XXXIX. 37. Il senato avendo offerto a quei di Cappadocia la libertà, vogliono pinttosto avere un re, ed eleggono Ariobarzane 38. 39. Vedi Ariarate , Ariobarzane.

CAPSA, città importante della Numidia, presa da Mario

XXXVIII. 16.

CAPUA, CAMPANI, I Sanniti si stabiliscono nella città, e ne scannano gli abitanti XXV. 223. I Campani implorano l'ajuto de' Romani contro di essi, e li riconosceno per loro sovrani XXVII. 44, e seg. I Romani vi mandano una guarnigione 64. Questa congiura contro gli abitanti ivi. Compassione de' Campani verso le truppe romane ch' erano passate sotto al giogo a Caudio 166. I Romani sulle loro istanze vi mandano un prefetto 175.

Capua si dà in preda al lusso. Annibale marcia verso questa città XXX. 142. Pacuvio Calavio sottomette il senato al popolo, e quindi a se medesimo ivi, e seg. Cagioni del lusso e dello sregolamento di questi popoli 146. Inviano ambasciatori a Varrone che loro palesa la perdita fatta a Canne 147. Mandano gli stessi ambasciapori ad Annibale 148. Condizioni dell'alleanza ch' essi stringono con lui 149. Loro orribile crudeltà verso i Romani che ritrovansi in Capua ivi. Decio Magio si oppone al ricevimento di Annibale 150. Il quale vi viene ricevuto 151. Promesse magnifiche di Annibale 157. Gli si da in mano D. Magio ivi. Esso rimprovera a' suoi compatriotti la loro viltà 158. Quartieri d'inverno in questa città funesti all' armata di Annibale 171.

Impresa de Campani contro Cuma, renduta vana da Sempronio XXX, 206, e seg. Singolare tenzone tra Giubellio Taursa e Claudio Asello 23.3. 224. I Campani richiamano Annibale in loro ajuto 253. I consoli forano il campe di Annoos vicino alla loro città XXXI. 264. I Campani chiedono ajuto ad Anoibale 85. I coosoli vanor sulle loro terre 86. Rimangono sconfiti 89. Duello fra Crispino e Badio 91. 92. Si dh dai coosoli uon battaglia con eguale vanalengio 63.

Capua è assediata XXXI. 96. L'assedio è vivamente incaltato da' due precosoli 98. Annibale portasi al soccoro della piazza, e si ritira dopo uo combattimente ivi. 99. E ridetta la piazza alla disperazione 105. La quarigione scrive ad Anoibale, e glifa de' vivi rimbrotti 106. Deliberazione del sessoli 07. Eloquetto discoro di Vibio Virio per esortare i senatori a darsi la morte ivi., e egg. Parecchi prendoco questo partito 111. Iafone gii abitato i 14. Morte di Taurea Giubellio 116. Segia codotta de' Romani che si determioano a non ismaotellare la città 117.

Campani autori d' un incendio a Roma soco puniti colla morte XXXI. 174. 175. Loro lagnanze cootro Fulvio. Essi seguoco a Roma Levino, che ritoroava dalla Sicilia ivi. 176.

guoco a Roma Levino, che ritoroava dalla Sicilia ici. 176. Giudzio severe pronuoziata costro di essi dal secato 186. Loro congiura scoperta e punita XXXII. 5. 7. Colonia romana stabilita a Caputa da Cesare console per la prima volta XLII. 80. 81. Altenzione di Ottaviaco per questa colonia. Acquedotto ch' ei vi fa costruire XLVI. 215.

CARACITANI, domati da uoo strattagemma iogegnoso di Sertorio XI., 7.

CARANO, primo re di Macedonia XXXVI. 11.

CARBONE (C. Papiria ), tribuno del popolo, Procura di abbassare i grandi dopo la morte di Tih. Gracco. Egli ha una rissa con Scipioce il secondo Africano XXXVII. 78. 79. È lo sospetto di avere avuto parte alla di lui morte 87. Divenoto console preode la difesa di Opinio 129. Accusato egli stesso da Crasso si avvelena 165.

CARBONE (Cn. Papirio), console, attacca i Cimbri nel

Norico, ed è vioto XXXVIII. 46. 47.

CARBONE (Ca. Papirio), assedia Roma insieme con Cinna e Mario, e dà battaglia al consele Ca. Ottavio XXXIX. 4, 7, E fatto cossole 127. Continua ad essere cossole 129. Resta solo dopo la morte di Ginna 135. È Vuol esigere degli ostaggi dalle città d' Italia 153. È 74: tradito da Verre suo questore, che gli toglie la cassa militare 138, 139. Parole di Carbone rapporto a Silla 142. È console per la terza volta col giovane Mario 147. Abbandona l'Italia 153. Sua morte 172.

CARBONE ARVINA, è ucciso da Damasippo in forza degli ordini del giovane Mario XXXIX. 149. 150.

Carestia estrema a Roma XXIV. 183. Turbolenze in tale occasione 104. 105. Altra carestia XXV. 190.

Cariche. Vedi Magistrature. CARMENTA, madre di Evandro XXIII. 58.

CARMENTA, madre di Evandro XXIII. 50. CARNEADE, oelebre filosofo mandato in ambasciata a Roma XXVVI. 99-

CARNUTI, popoli della Gallia XLIII. 48.

Carri falcati: loro descrizione XXXIV. 153.

CAROPO, adulatore de Romani XXXV. 210. 211.

CARRINA, lungotenente di Ottaviano XLVI 98. Entra in trionfo 398.

CARTAGEÑA: sua fondazione XXIX. 89, Scipione disponesi ad assediarla XXII. 198. 199. L'armata e la flotta de Romani arrivano innanzi la città 202. Sua situazione ivit, Ella è stretta d'assedio per mare e per tera 204. E presa d'assello e per iscalata 209. Bottino considerabile 210. I comandanti cartaginesi dissimulano il loro dolore sulla perdita di questa città 235.

CARTAGINE, CARTÁGINESI, primo trattato di essi cot Romani XXIV, 95, 96. Secondo trattato XXVII, 40, 41. Secondo T. Livio se ne conchiude un terto 204. Sposizione di questi diversi trattati XXVIII. 135, e deg. 1 Cartaginesi si congratulano coi Romani per le vittorie riportate sui Sannit XXVII. 65. Mandano una flotta a Taranto che i Romani assediarano. Primo oggetto di

disgusto XXVIII, 96.

Gartagine à fondata da Didone 116, e seg. 'Descrizione della città XXXVI. 135, e seg. Estensione del son dominio XXVIII. 118. Suo governo, suffeti, sentro, popolo ivi, seg. Difetti del governo 121. 122. Commercio, sorgente delle sue ricchezze e della sua petenza, 125. Miniere della Supena 124. Vantaggie inconcranetti del governo rapporto alla 'guerra 125. Carattere e costumi de Cartagiases i 136.

Soccorso prestato di Mamertiai da' Romani contro i Cattaginesi, cagione della prima guerra punica XXVI. 1,65. (Pedi tutto il libro XI.). Essi sono battuti in Sicilia da Appio Claudio 150. Sono interamente sconfitti all'assedio di Agrigente 164. 165. Fanno prigione il console Cornelio

con diciassette vascelli, e lo conducone a Cartagine 170. 171. Sono battuti due volte sul mare ivi . 172. Lore inumanità verso gli abitanti di Gorsica 176. 177. Abbandonano Mitistrato assediata da' Romani 181. Sulpicio li vince per mare 184. Perdono una celebre battaglia navale presso ad Ecnomo 186. Viene loro telta Clipea, ed il paese è devastato 194. Sono vinti da Regolo 199. Gli chiedono la pace e ricusano di asseggettarsi alle dure condizioni ch' egli offre loro 200. 201. Ripigliano coraggio all' arrivo di Xantippo spartano ivi. Vedi Xantinpo . Sotto la di lui condotta battono Regolo , e lo fanno prigioniero 203, e seg. Riflessioni di Polibio intorno a sì grande avvenimento 207. Perdono due battaglie per mare e per terra 210. 211. Assediano e prendono Agrigento 212. Perdono melte piazze nella Sicilia 213. 214. Hanno racquistate in Africa le piazze che Regolo avea loro tolte 215. Inviano un' ambasciata a Tolomeo re di Egitto 218. Sono disfatti a Panormo 221, e seg. Mandano ambasciatori a Roma per trattare di pace, o del cambio de prigionieri. Regolo gli accompagna 225. Fanne morire Regolo fra i più crudeli supplizi 230. 231. Difendono Lilibeo contro i Romani (Vedi Lilibeo) XXIX. 5. Sharagliano la flotta romana a Drepano 12, e seg. Incendiano e dissipano un' altra flotta de' Romani 17. Erice è loro tolta 21. Cambio de' prigionieri 24. Riconquistano Erice 26. Trattato di pace co' Romani 34. Fine della guerra, e riflessioni su di essa 36, e seg.

Guerra de' Cartaginesi contro i mercenari ehe si erano ribellati XXIX. 62. I Romani tolgono loro la Sardegna 66. Ottengono con istento la conferma della pace che i Romani averano loro accordata 68. 69. La potenza di Cartagine che cresce di giorno in gioro in gelosisce i Roma-

ni 89. Trattato di Asdrubale con essi 90.

Idea generale della seconda guerra punica XXIX. 135. Bisgusto ed odio di Amilicare contro i Romani 135. La guerra
è decisa a Roma 162. Gli ambasciatori romani 1a dichiarano 163. Favole ragioni colle quali pretendono i Cartaginesi di giustificare l'assedio di Sagunto iol, e seg.
Vera eagione di questi guerra 166. 167. Sono vinti vino alla Solitia in un combattimento navale 213, e seg.
Loro sfortunate spedizioni in Ispagna XXX. 60. 55. Minacciano la Sicilia 123. Magone porti a Cartagine 1a
utova della battaglia di Canne 160. Questioni tra Annone ed Indicone su tale proposito 162, e seg. Il se-

or History

nato ordina che si mandino soccorsi ad Annibale 165. Non è ubbidito 172. Gli affari di Spagna sono poco favorevoli ai Cartaginesi 183, Ordinano ad Asdrubale di passare in Italia 184. Mandano Imilcone a rimpiazgarlo 185. Agdrubale è battuto e disfatto da' due Scipioni 186, e seg. I Cartaginesi mandano nella Spagna e in Sardegna i soccorsi destinati per Annibale 194. Perdono una battaglia in Sardegna 213. Sono battuti due volte in Ispagna da' due Scipioni 227, e seg. Fanno un trattato con Gala re di Numidia XXXI. 63. 64. Sono scacciati dalla Sicilia 196. Loro inumanità verso gli alleati, cagione della deserzione di questi XXXII. 47. Scipione gli scaccia dalla Spagna 136. Costernazione de'Cartaginesi all' arrivo di Lelio nell' Africa 200. Misure prese per mettersi in difesa contro Scipione 210. Loro terrore all'arrivo di Scipione XXXIII. 13. (Vedi SCIPIO-NE l'africano). Dopo la perdita di due campi incendiati da Scipione, fanno leva di nuove truppe per continuare la guerra 33. Loro costernazione dopo una seconda disgrazia. Essi richiamano Annibale 37. Mandano a chiedere la pace a Scipione. Condizioni proposte 53, e seg. I loro ambasciatori dimandano la pace a Roma, e sono rimandati a Scipione 63, e seg. Violano la tregua colla presa di qualche vascello romano 67. Insultano gli ambasciatori di Scipione 68.

Ritorno di Annibale a Cartagine. Scipione preparasi a striagerla d'assetio XXXIII. 99. Vanno a lui nuovi ambasciatori a chiedere la pace 98. Condizioni proposte da Scipione 100. Gisgone le censure, e Annibale gli impone silenzio 101. Il senato romano di udienza al'oro ambasciatori 109. La pace vien loro conceduta, ed i prigionieri sono restituiti senza riscatto 111. Gli ambasciatori se ne ritorrano, e conchiudento la pace con Scipione 12. Cinquecento de loro vascelli sono abbracciai da Scipione vii. (Vedi per una più lunga descrizione di questa guerra i libri XIII.e seg. «di nomi di Annibale, de' generali romani, delle città, battaglie e.).

Riflessioni sul governo di questa repubblica paragonato con quello de Romani al tempo di questa guerra 115, e seg. I Romani mandano ambasciatori a Cartagine per lamentarsi dell'ammutinamento ch' avea eccitato Amileare ne nella Gallia ad onta dell'ultimo trattato di paez Log. Elifetto dell'ambasceria 131. Primo pagamento del tributo che loro era stato imposto. Loro malo fede 168. Olfrono soccorsi a'Romani contro Anticce XXXIV-78.

Contrasto tra essi e Massinissa XXXV. 75. I Romani restituiscono lorro gli ostaggi 70. I loro ambacciatori si lagnano col senato romano delle usurpazioni di Massinissa 140. Ruposta del senato 143. Gli ambasciatori e Gulussa ritorgano a Roma 144.

Terza guerra punica. Suo origine XXXVI. 100, e seg. Guerra tra i Cartaginesi e Messinissa. Essi sono vinti 111. Loro inquietudine e timori rapporto ai Romani 114. Si delibera a Roma se si debba dichiarare loro la guerra . Opposti pareri di Nasica e di Catone 115 Essa è decisa 117. Loro spavento, Inviano deputati a Roma per arrendersi 118. Accettano le dure condizioni imposte loro da'Romani 119 Danno in ostaggio trecento de'principali cittadini 120. Consegnano tutte le armi 121. Si dichiara ch'essi debbano uscire da Cartagine, che sarà distrutta. Orribile dolore de'deputati, disperazione e furore di Cartagine a tal nuova 122. Riflessione sulla condotta de' Romani 123. Sforzi generosi de Cartaginesi onde prepararsi a sostenere l'assedio 125. Evocazione delle divinità protettrici di Cartagine, e imprecazioni contra questa città 126, e seg.

e imprecasioni contra questa città 125, e seg. Cartagine è assediata da due consoli XXXVI. 129, Il nuovo console Pisone continua I assedio con Intezza 130. Scipione nominato console passa in Africi, e lo inenzia son vigore 132 Barbara cruleltà di Audrubale verso i prigionieri romani 135. 135. Operazioni per fortificare la città ivi. 137. Combattimento havale, in cui il Romani restano vinciori 138. 139. Continuazione dell' assedio 140. La città si arrende 141. Audrubale si arrende egli pure. Sua moglie trucidati di lui figli, e gettasi con essi nel fuoco 142. Scipione piange sulla ruina di questa città 143. Gioj che apporta a Roma una tale noticia 143. Distrucione di Cartagine. Il paese diviene provincia romana 146 147. Essa è ristabilità uri. XXXVIII.

114. XI.V. 141. CARTALONE cartaginese, incenerisce la flotta romana

presso a Lilibeo XXIX. 17.

CARTALONE, uffiziale cartaginese ricere l'ordine di allontanarsi dalle terre della repubblica XXX. 128.

CARTEJA, città della Spagna, colonia de'liberti XXXV.

CARVILIO (Sp.), console, prende la città di Cominio XXVII. 273. Marcia contro gli Etrusci che s'erano ammutinati 276. Li vince e trionfa 278. Fano console per la seconda volta termina la guerra contro i Sanniti XXVIII. 97.

CASCA, vibra il primo colpo a Cesare XLV. 179. Entra in possesso della carica di tribuno del popolo 261. Ottaviano ne lo fa spogliare 348. Ei punge Bruto con ri-

mostranze offeusive XLVI. 48.

CASILINO, questa città è attaccata da Annibale XXX,
170. Costretta dall'estrema carestia si arrende 173.
176. Fabio la racquista 266. 267.

CASINO, errore del condustore di Annibale tra questo nome e quello di Casilino XXX. 47.

Cassieri del tesoro, XXIII. .96.

CASSIVELLAUNO, generale de Bretoni si oppone a Gesare, poscia si sottomette XLIII. 42. 45.

CASSIO (Sp.), primo maestro di cavalleria XXIV. 125, Console per la terza volta risolve di usurpare il potene supremo, ed a tal oggetto propone la legge agraria 229. È accussio innanzi al popolo, condannato a morte, e ginsticiato 235. 354.

CASSIO (Q.), tribuno legionario è severamente punito per aver attaccato Lipari nell'assenza e contro la proibizio-

ne del console XXVIII. 217.

CASSIO (L.), è creato preiore per giudicare le vestali che s'aveano lasciate sedurre XXXVII. 161. È deputato a Giugurta, e lo costringe a portarsi in Roma onde render conto della sua condotta 200. 210.

CASSIO (L.), consele XXXVII. 254. È vinto ed ucciso dai Tigurini XXXVIII. 48.

CASSIO (L.), proconsole d'Asia XXXIX. 41. Raduna truppe contro Mitridate 47. Vinto si rifugge in Apamea 40.

CASSIO (L.), domanda il consolato con Cicerone e Catilina XLL 142. Entra nella congiura di quest'ultimo 147. Evita di dare uno scritto di sua mano agli Allo-

brogi, ed esce da Roma 218.

CASSIO (C.). E questore di Crasso XLIII. ga. Suo sdegoo coutro Algaro che ingannara il suo generale og. Si rifugge nella Siria dopo la disfatta di Crasso 115. La difende contro l'incursione de Parti 248. 249. Dopo la battaglia di Farsaglia va a trovare Cesace, ed ottiene la grazia XLIV. 251. È il primo nutore della congiura contro Cesare. Suo carattere XLV. 150, e seg. V impegna pure Bruto 165. (per ciò che lo riguarda unitamente a Bruto. Vedi Biuto). Abbandona l'Italia con Bruto, e passa il mare 240. Portasi in Siria hel tempo che Dolabella si ferma nell'Asia minore 269. Ei se ne impadronisce congiuntamente ad otto legioni 270. E incaricato dal senato della guerra contro Dolabella, e lo riduce fino n farsi scannare 273. e seg.

E accusato da Agrippa di essere stato complice dell'uccisione di Cesare XLV. 347. Raggiugne Bruto a Smirne XLVI. 7. Intelligenza perfetta fra di essi ivi .. 8. Cassio soggioga i Rodiani 9. 10. Li tratta con durezza, e ammassa somme immense, senza risparmiare templi. 11. Portasi a Sardi incieme con Bruto. Giustificazione reciproca fra di lorq. Scena che sa loro Favonio 17. 18. Condotta e viste di Cassio meno innocenti di quelle di Bruto 19. Ciocchè pensava il primo sul fantasma comparito a Bruto 23. Arrivati ambidue a Sesto fanno la rassegna dei soldati 28. Cassio si appone indarno alla prima battaglia di Filippi, ed è costretto di adattarsi all'opinione di Bruto 38. Egli è disfatto laddove Bruto è vincitore A1. Si accide da se stesso per disperazione 43. La sua morte è cagione dell'ingrandimento de' triumviri 44.

CASSIO (Q.), tribuno del popolo con Antonio , sostiene con lui contro il senato il partito di Cesare , ed è costretto di fuggire da Roma XLIV. 35. 36. Cesare lo manda con due legioni nella Spagna ulteriore 111. Gli consegna nelle sue mani il comando 112. Sua avarizia , sua cattiva condotta, sua morte XLV. 111, e

CASSIO (L.), avendo dieci vascelli si arrende a Cesare che non avea che una sola barca XLIV. 235.
CASSIO, di Parma, entra nella congiura contro Cesare

XLV. 168. Dopo la morte di Bruto raduna una parte delle forze navali del partito vinto XLVI. 66. Abbandona Sesto Pompeo 252. È messo a morte da Ottaviano 376.

CASSIO (L.), nipote di Cassio è ucciso alla seconda battaglia di Filippi XLVI. 54.

CASTORE e Polluce combattono alla testa de'Romani. Si erige loro un magnifico tempio XXIV. 135. Sua inangurazione 237.

CASTORE, uomo di basso lignaggio, il quale camandava nella Tanagora, si ribella a Mutridate XLI. 66. Alleato ed amico del popole romano, genero di Dejotato 92.

CASTULONE, città della Spagna, si sottomette ai Romani XXXII. 143. 144.

CATILINA (L. Sergio). Sua nobilià: ereico valore di

Sergio Silo suo bisavolo XI.I. 99. 100. Sas vita criminos. È accusto d'incevio con una vestale di astolio
0.0. È accusto d'incevio con una vestale di astolio
1.0. E rocce di cradeltà della rocciridana di Silla.
1.0. Consilla supplisio di Gradiano XXXIX. (8.5, Governa
l'Africa in qualità di vice pretore, ed à in seguito accustate di concussione XI.I. (1.07, Sua prima congiura
108 Va fallito il colpo ai congiurati 109. È astolio
dall'accusta di concussione ti 10. Viene novellamente accusato ed asselto 141. Chiede il consolato con Cicerone
e cinque altri candidati (1.6).

Seconda congiura di Catilina. Attende a portar innanzi il progetto XLI. ivi, e seg. Ayea fatto suoi aderenti tutti gli scellerati della città. Suoi artifici per sedurre la gioventà 144 Forza del suo partito 146. Ne raduna i capi in sua casa 147. Suo discorso ai congiurati 148, e seg. Si può dubitare se sia vero ch'egli abbia fatto che beessero del sangue umano 151. Il segreto della congiura vien palesato ivi. Le voci che se ne divulgano servono molto ad innalgare Cicerone al consolato 152, Catilina rianima il suo partito 185. Molte donne illustri entrano nella congiura 186. Concorre di nuovo al consolato 187. Cicerone ne scopre tutte le azioni. Gli parla in pien senato, e lo costringe a discoprirsi 101. Vuol far trucidare il console nel campo di Marte. Non ottiene il consolato. Prende il partito di fare apertamente la guerra 103.

Decreto per commettere ai consoli d'invigilare alla salvezza della repubblica XLI, 194. 195. Tumulto ed inquietudini in Roma 106. Catilina tenta invano di far trucidare Cicerone in sua casa 197. Va in senato. Cicerone gli rivolge il suo discorso, e le attacca in fronte 199, e seg. Risposta di Catilina 202. Esce da Roma 203. Portasi nel campo di Mallio 210. 211. Sono tutti e due dichiarati dal senato nemici della repubblica 212. Ostinazione de'suoi partigiani. Sono favoriti dalla moltitudine ivi. 213. Vuole col mezzo di Lentulo trarre al suo partito gli Allobrogi 214. Divisamento de' congiurati per incendiare Roma #16. Alcuni de' principali complici sono arrestati e convinti in pien senato 219. 220. ( Per quanto spetta alla sorte di questi complici, alle deliberazioni riguardo a loro, e alia loro morte Vedi Lentulo Sura ). La moltitudine cangia di parere a suo riguardo ed incomincia a detestarlo 223. È vinto da Petrejo Juogoteuente di Antonio, e si fa uccidere nel combattimento 253.

GATONE (M. Porcio), il censore, fa la prima campagna XXXI. 51. Condotta ch' ei tiene nella sua giovinezza XXXII. 38, e seg. E pretore in Sardegoa. Sua severità , suo carattere XXXIII: 180, e seg. È fatto console , e parte per la Spagna XXXIV. 3. Strattagemma di cui servesi nell'impotenza di soccorrere gli Illergeti 5, e seg. Riporta una vittoria sugli Spagnuoli vicino ad Emporia 7, e seg. Disarma tutti i popoli al di qua dell' Ebro, e fa demolire tutte le mura della città 11. 12. Suo elogio ivi. 13. Va nella Turdetania in soccorso del pretore ivi. Entra in Roma in trionfo 14. Suo discorse in favore della legge Oppia 17. Ha gran parte nella vittoria riportata contro Antioco alle Termopile 90. Ne porta la notizia a Roma 93. Suo odio contro Scipione l' Africano XXXV. 10. E eletto censore malgrado la violente briga de' nobili 54, e seg. Quadro del suo carattere 55. Si fa dare per collega Flacco, e lo nomina principe del senato 50. Degrada L. Quinzio ivi. La sua condotta verso Scipione l'Asiatico è disapprovata ivi . Suoi sforzi centro il lusso 60. Si mostra propizio ai Rodiani, e impedisce che si dichiari loro la guerra. Suo discorso XXXVI. 58, e seg. Impegna il senato a rimandare alla loro patria gli esuli Achei 73. Suo turbamento all'occasione dell'ambasciata di Carneade ateniese 100. È mandato dal senato in Africa a cagione delle questioni fra i Cartaginesi e Massinissa 110. Sollecita la distruzione di Cartagine 115. Perde suo figlio. Cura ch' egli avea preso della di lui educazione XXXVII. 4. 5. Accusa Galba 6. Sue opinioni sull'usura XXVII. 26.

CATONE, figlio del censore, e genero di Paolo Emilio. Suo coraggio nella battaglia contro Perseo XXXV. 268.

Sua morte XXXVII. 4.

CATONE ( C. ), nipote del censore, essendo console è disfatto dagli Scordisci XXXVII. 151. E condannato per concussione 168. CATONE (L. Porcio), console, è ucciso in un combat-

timento contre gli alleati. Vien sospettato che il giovane Mario sia l'autore di questa morte XXXVIII. 202. CATONE (C.), tribuno del popolo, spirito turbolento

XLII. 286. 287. 293. Impedisce le assemblee per l'ele-

zione de' magistrati 307.

CATONE di Utica, sua famiglia, e sua fanciullezza XLI. 117. Sua inflessibile fermezza ancor fanciullo XXXVIII. 170. In età di 14. anni vuole uccidere Silla XXXIX. 165. 166. Suo tenero amore pel fratello XLI. 118. Suo ardore per la filosofia stoica 121. Si applica alla elequenza 122. Attende a fortificarsi, e a rendersi robusto di corpo 124. Si avvezza a bere con eccesso ivi. Recavasi a piacere di contraddire al gusto del suo secolo 126. Sua altiera costanza ivi. Sua estrema saviezža in gioventů. Prende moglie 127. Avea servito come volontario nella guerra di Spartaco 128. Serve in qualità di tribuno de' soldati in Macedonia ivi . Fa il viaggio d'Asia 130. Sua semplicità e sua dolcezza 131. Pompeo lo accoglie in modo che insegna ai popoli dell' Asia a rispettarlo 132. 133. Dejotaro non può indurlo a ricevere presenti 133. Si apparecchia a chiedere la questua 134. Divenuto questore rigetta con fermezza l' istanza di Catulo in favore d'un notajo 135. Riduce a dovere i notai ivi. Mostrasi giusto pei pagamenti, attento contro le frodi, assiduo in tutte le funzioni della sua carica 136. Sentimenti dei suoi colleghi intorno a lui. Tratto notabile del suo coraggio in riguardo ad uno di loro 137, 138. Sua fedeltà nell'adempiere i doveri di senatore ivi . Splendore della sua riputazione 130. Accusa di broglio Murena console designato. Franchezza del suo procedere verso l'accusato 207. 208. Confuta il discorso di Cesare sui complici di Catilina, e trae nel suo parere tutto il senato 230, e seg.

Catone è tribuno nello stesso tempo che Cesare è pretore . Paragone dell'uno e dell'altro fatto da Sallustio XI.1. 261. e seg. Avea domandato il tribunato a solo fine di opporsi ai turbolenti disegni di Metello Nepote 260. Mezzo imaginato da lui per inflevolire il potere di Cesare 271. Si oppone alla lezze di Metello che volea righiamare Pompeo a Roma con mirabile costanza 272. É tratto da un pericolo dal console Murena 274. Ottiene la grazia per Metello, che il senato avea interdetto dalle funcioni della sua carica XI.II. A. Pompeo tenta invano di sedurlo 25. 26. Astuzia ch'ei mette in opra oude impedire a Cesare di chiedere il consolato col mezzo de' suoi amici 56. .57. Sua fermezza contro la legge agraria proposta da Cesare, il quale lo manda in prigione 69. Ne lo fa trarre 70. Ricusa di prestare il giuramento ingiunto da Cesare alla legge agraria, poi vi si adatta 75. Parte per l'isola di Cipro 141. Sua esattezza soverchia nel raccorre i tesori del re di Cipro 147. Precanzioni che prende per trasportarli 148. I suoi registri di conti sono perduti 149. Suo ritorno a Roma ivi. Motteggi inutili di Glodio contre di

lui 150. Salutare consiglio che dà a Tolomeo Aulete per distornarlo di andare a Roma 282. 283. Raffreddasi l' amicizia tra lui e Cicerone 201. Dimanda la pretura. Vatinio gli viene preferite in forza del credito di Pompeo 313. 314. Si oppone inutilmente a una legge che dava a Pompeo ed a Crasso consoli i governi di Spagna e di Siria 316. Sue rimostranze a Pompeo sul credito enorme cui egli innalzava Cesare 318. È fatto pretore . Singolarità della sua maniera di vestire XLIII. 133. Lotta contro i brosli: è schernito dal popolaccio. cli'ei calma colla sua autorità 134. 135. Compromesso de' candidati del tribunato caduto in sue mani ivi. 136. Fa la spesa de' ginochi di Favonio con grande semplicità, la quale nulladimeno incontra il contentamento della plebe 144. 145. Opina per far eleggere Pompeo solo console 157. Rispesta che da a Pompeo che lo ringraziava 158. Chiede il consolato con Sulpicio e Marcello, ma è rigettato 179. Sua fermezza dopo la ripulsa. Rinunzia per sempre alle sue pretensioni 180. 181.

Penetrazione delle viste di Catone sulla guerra civile XLIV. 41. È il solo vero partigiano della repubblica 44. Si ritira dalla Sicilia senz' attendere Curione, che Cesare vi mandava 63. 64. Biasima, e con ragione, Cicerone di essersi portato al campo di Pompeo 77. E lasciato da Pompeo a Dirrachio. Ragioni di questa condotta. Sua sensibilità alla disgrazia delle guerre civili 190. 191. Dopo la pugna di Farsaglia ei si avanza verso la Libia, onde aver notizie di Pompeo 230. Di cui seute la morte da suo figlio Sesto, e da Cornelia ivi. Egli s'incarica del comando, ed è accolto in Girene 232. Va in Africa a riunirsi con Metello Scipione, con Varo, e con Giuba per rinnovare la guerra contro Gesare XLV. 6. Trova in discordia questi capi 7. Si rende temuto a Giuba, e si sottomette a Metello Scipione 8. Salva Utica che Giuba voleva distruggere, e si rinserra in questa città 9. Esorta Scipione a prolungare la guerra. Vedendo i suoi consigli spregiati pentesi di avere ceduto il comando 24. 25.

Catone rinchiuso in Utica vuole difendere la piazza comtre Cesare, ma non trova alcuno disposto a secondarlo. Suo coraggio, suo fermezza, sua prudenza 44, e seg-Risoluto di morire, procura di assicurare la ritual de senatori ch' erano con loi. Suo zelo ed ardore: risvețto ammichile ch' orguno gli porta 51, e seg- Suo ultime convito. Ilarità della sua conversazione 58. Sua morte 59, e seg. Riflessioni su tal morte 63. 64. Fu veramente degno di stima per la delcezza che accoppiava alla fermezza 65. Si può riguardare come uno degli uomini più virtuosi che il paganesimo abbia prodotti 66. Tratto inescusabile nella sua vita riguarde alla sua moglie Marcia 67. Suoi funerali. Elegi fattigli da totti gli abitanti di Utica 68. Sentenza di Cesare all'udirne la morte ivi .

CATONE, figlio di Catone di Utica, ottiene la grazia da Cesare XLV. 70. È ucciso alla battaglia di Filippi

XLVI. 54.

CATULO (C. Lutazio), console XXIX. 29. Vince i Cartaginesi alle isole Egate 30, e seg. Conchinde con essi la pace 35. 36. Entra trionfante in Roma 39. Si oppone inntilmente alla pretensione del pretore che chie-

deva pure il trionfo ivi .

CATULO (Q. Lutazio) chiedendo il consolato soffre un rifiuto XXXVIII. 50. E fatto console 62. Portasi dalla parte delle Alpi noriche per aspettarvi i Cimbri ivi . Vedendo i suoi soldati fnggire, mettesi alla testa per salvare il loro onore 73. Avea composto una storia del suo consolato 77. Non avendo potuto ôttenere la sua grazia da Mario, si uccide da se stesso XXXIX. 16.

CATULO (Q. Lutazio), è creato console con Lepido XXXIX. 219. Resiste al suo collega che volea dar forza al partito di Mario 239. Unito a Pompeo, vince Lepido 245. Consacra il Campidoglio XL. 232. Discorso col quale si oppone alla legge di Gabinio che dava a Pompeo il comando de' mari XLI. 15. Si oppone alla legge Manilia 27. Celebre sentenza intorno alle statue di Mario, che Cesare avea collocate nel Campidoglio 113. È censore con Crasso. Si accordano male insieme, e rinunziano 115. Sollecita iadarno Catone in favore di un notajo 116. Cesare lo critica inutilmente sulla ricestruzione del Campidoglio 265. Sua morte XLIL 37.

CAUDICE, Vedi CLAUDIO AP.

CAUDIO, villaggio presso il quale l'armata romana cadde in un'imboscata tesa da'Sanniti XXVII. 134. 135. I Romani sono costretti di accettare le condizioni che loro vengono imposte 141. Ponzio li fa passare sotto il giogo, e li rimanda, tenendo indietro seicento cavalieri in ostaggio 142. Profonda loro tristezza passando per Capna, e rientrando in Roma 144. Il senato dichiara nulla la convenzione dietro il parere di Postumio pao de consoli 147. Il quale unisamente al suo collega e a tutti gli ufficiali mallevadori del trattato è rispodito a Ponzio 140. Il quale ricosa di riceverii 150. Riffessione sulla condotta de Romani 150. Vincono due batteglie sul Sanniti, e il fanno pasarere sotto il giopo. Prendono Luceria, e ricuperano i loro seicento ostaggi 157, e c

seg, cavalieri romani, chiamati da principio Celeri; loro creazione XXIII, 79, 80. Quando cominciarono a formare un ordine distinto da done altri ici, Il lloro numero crebbe fino a quattrocento XXIV. 159. Rivista solenne de cavalieri, sui sittuazione XXVII. 20, Cavalieri poniti dai censori XXXII. 25. (Fedi Pubblicani). C. Gracco toglie i giudici, al sensoto per darii da cesi XXXVII. 109. Spogliati di questo diritto, vi rientrano in parte XL. 139. Legge che fissa i beni necessari per essere elevato al grado di cavaliere, ed assegna a quest'ordine ponti distinti in teatro 245. Il loro ordine è innalzato, e ingrandito da Gicerone XII. 257. Alienato dal senato, e perchè XEII. 45. 44. Cavalieri che combattono come gladiatori XLV. 37.

Cavalleria: superiorità della cavalleria di Annibale su quella de Romani XXIX. 310. Mezzo di cui si serono i Romani per essere in istato di far fronte a quella dei Campasi XXXI. 297. Cavalleri romani distinti da cavalleggieri XXVI. 15. Lero generosità in'i, Scipione arma traccato cavalieri a spese d'un simile numero di Siciliani XXXII. 263. Cavalieri bardati di ferro XL. 150. 151.

152. Cavallette (nube di), portate nell' Apulia XXXV. 140.

Un terribile nembo di quest'insetti devasta l'Africa : poscia la peste suscitata da loro cadaveri cagiona una grande mortalità XXXVI. 136.

CEDICIO, intende una voce che annunzia l'avvicinamento de Galli XXVI. 59.

CEDICIO, centurione vince gli Etruschi XXVI. 83. CEFALO, uno de' principali dell'Epiro, solleva il paese

contro i Romani, e perisce XXXV. 209. XXXVI. 16. CEFALONIA, isola soggiogata da Rômani XXXIV. 219.

Celeres . Vedi Cavalieri Romani .

Celibato: cittadino condannato ad una multa, per esservi rimaso fino alla vecchiaja XXV. 185.

CELIO, accusato e difeso da Cicerone XLII. 285. Tribuno del popolo difende Milone XLIII. 153. Si unisce al partito di Cesare, e vuol persuadere Cicerone a farne parte XLIV. 73. Pretore si distacca da Cesare. Movimenti ch'egli eccita in Roma. Lettera che scrive a Cicerone in tal frangente . Sua morte 143, e seg. Suo carattere 147.

CELIO (monte), è aggiunto all' estensione di Roma XXIII.

111. É rinchiuso nella città da Tullo 163. 183. CELTI, Celtica, gran parte della Gallia XLII. 199. La costa maritima del paese de' Celti è soggiogata da Cras-

so il giovane 273. Vedi Galli.

CELTIBERI, cominciano a servire nelle armate romane XXXI. 65. Essi abbandonano Cn. Scipione in Ispagna, ciocchè cagiona la sua disfatta 123. Fulvio riporta su di essi una considerevole vittoria XXXV. 78. Sono vinti dallo stesso nelle medesime imboscate che gli avevano teso 81. Sono di nuovo domati 116.

CENINESI, dichiarano la guerra ai Romani e sono vinti

XXIII. 103.

Censo . Vedi Numerazione , Lustro . Censura, Censori; loro istituzione XXV. 171. Descrizione sommaria delle loro funzioni, 172. Pene ch'essi infliggerano ai cittadini 177. Esempi 178, e sea. Effetti e utilità di questo magistrato 181. XXXV. 53, e seg. Esso è ridotto da cinque anni a diciotto mesi XXV. 204. 205. Morte d'un censore. Legge in questa occasione XXXI. 58. 59. Legge per ordinare che uno de'due sia tratto dal popolo XXVII. o5. Primo censore plebeo che abbia chiusa la numerazione XXVIII. 72. Legge proposta da un censore che proibisce di conferire due volte questa carica ad nua stessa persona 110. Severità di questi magistrati 210. Loro severità al tempo stesso della guerra di Annibale XXX. 262, e seg. Altro esempio XXXII. 22, e seg. Due censori plebei per la prime volta XXXVII, 80, Diminuzione del loro potere XLII. 111. 112. Sono rimessi ne'loro antichi diritti XLIIL 177. 178.

CENTENIO Penula, vecchio centurione è disfatto da

Annibale XXXI. 95.

Centumviri, tribunale di giudici XXVI. 186.

Centurie. Distribuzione del popolo in centurie, e in classi secondo le loro possessioni. Armi che loro sono prescritte XXIV. 10, Assemblee per centurie sostituite a quelle per curie 13. Le centurie erano di due sorta, di giovani , e di vecchi XXX. 246.

Centurioni , ufiziali : contrasto fra di loro al momento della leva che si facera per la Macedonia XXXV. 173. Un vecchio centurione lo acquieta con un suo di-

scorso 176, e seg.

CEPIONE (Q. Servilio), passa in Ispagna, e rompe il trattato di pace fatto con Viriato, il juale si toglici alle di lui persecuzioni con astudia XXVVI. 199. Il console gli ricnas la pace 201. Divento odisso all' armata, corre un gran pericolo 202. 205. Fa uccidere Viriato per tradimenso ivi.

CEPIONE (Q. Servilio), console XXXVIII. 51. È mandato nella Gallia contre i Cimbri, e porta via l'ora di Tolosa 48. Distensione tra lui e Mallio il console, mandato per sostenerlo 50. Conseguente funeste. Orribididisfatta delle due armate 53. 54. Sue disgrazie e sua condanna 83. Conseguente della sua condanna 88.

CEPIONE (Servilio), giorane turbolento si oppone alle nuove leggi del tribuno Druso XXXVIII. 165. Luogotenente del console Rutilio si lascia ingannare da Pompedio, e perisce in un imboscata con una gran parte del

la sua armata 192. 193.

CERE, asilo del sacerdote di Quirino, e delle vestali al momento della presa di Roma fatta dai Galli XXVI, 75. Riconoscenza de' Romani per questo benefino XXVII. 32.

Cerva di Sertorio XXXIX. 260. Essa si perde ed è rinvenuta XL. 15.

CESARE (C. Giulio). Suo nascimento XXXVIII. 121. Sua gioventu XL, 67. E proscritto e salvato per l'interposizione di amici possenti. Parole di Silla intorno a lui XXXIX, 165, Si ritira in Asia XL.68, Ne ritorna dopo la morte di Silla 69. Accusa Dolabella 70. Ritorno in Asia. È preso da pirati, ch' egli fa poi crocifiggere ivi, e seg. Ritornato a Roma procura di guadagnare il favore del popolo 72. 73. Unisce la scostumatezza all'ambizione ivi. Si applica costantemente a far rivivere la fazione di Mario 74. Passa nella Spagna in qualità di questore. Effetto che sa sopra di lui la vista di una statua di Alessandro 76. Cade in sospetto di aver avuto parte nella congiura di Catilina XLL 108, Essendo edile dà al popolo magnifici spettacoli 110. Colloca nel campidoglio alcune statue di Mario. Diversità di opinioni intorno a questo tratto di ardire 111. 112. Tenta invano di essere mandato in Egitto 113. Condanna come rei di omicidio quelli che aveano ucciso i proscritti 140. Qual parte egli possa avere avuta nei disegni di Catilina 224. 225. Propone che si debba contentarsi di rinchiudere i congiurati in una prigione perpe-

tua. Suo discorso 229, e seg.

Cesare è pretore nel tempo stesso che Catone è tribuno. Paragone di ambedue fatto da Sallustio XLI. 261, e seg. E eletto pontefice massimo 264. 265. Eccita inutilmente litigi contro Catulo per la riedificazione del campidoglio ivi. Accusato di nuovo come complice della congiura di Catilina ei se ne trae con alterigia 266. 267. Cerca di ingrandirsi all'ombra di Pompeo 269. Impegna il tribuno Metello a proporre una legge che richiamava Pompeo in Italia colla sua armata per riformare e pacificare lo stato. Sue viste in quest' occasione ivi. 271. Egli sostiene la legge 273. E'interdetto dal senato dalle funzioni della sua carica, si sottomette e racquista i suoi primi diritu XLII. 3. 4. Ripudia sua moglie 8. All'uscire della pretura avendo avuto il ripartimento della Spagna ulteriore è ritenuto, volendo partire, da suoi creditori. Crasso lo libera dai più importuni 53. Sentenza che proferì, la quale dà a conoscerne la smoderata ambizione 54. Fa nascere una guerra in Ispagna, e vi riporta molti vantaggi. Azione memorabile d'uno de' suoi soldati ivi. 55. Riesce anche nella sua amministrazione 56 Ritorna in Italia e rinunzia al trionfo, onde ot-

tenere il consolato 57. Cesare forma il triumvirato XLIL. 57. È nominato consele com Bibulo 50. 60. Sua condotta sediziosa. Egli ristabilisce e rinnova due usanze 65. Propone al senato una legge agraria 66. Silenzio de' senatori, fermezza di Catone 68. 69. Manda Catone in prigione, poscia lo rimette in libertà ivi . 70. Dichiara al senato ch' egli ricorrerà al popolo ivi . Tenta indarno di sedurre il suo collega ivi. 71. Pompeo e Crasso approvano pubblicamente la sua legge, la quale passa malgrado la generosa resiatenza di Bibulo e di Catone ivi, e seg. Dopo la ritirata di Bibulo egli opera come se fosse solo console 75. Aggiunge un giuramento alla legge ivi. Fa passare Clodio nell'ordine del popolo 78. In virtà della sua legge una colonia è mandata in Capua, ed il territorio di questa città è distribuito a ventimila cittadini romani 81. Accorda ai cavalieri che aveano preso in appalto le rendite pubbliche in Asia la diminuzione ch'essi dimandavano 82. Fa ratificare gli atti del generalato di Pompeo, e sì fa dare il ripartimento dell'Illirio e della Gallia cisalpina 83. Risposta ardita che dà a Considio 84. Fa riconoscere Ariovisto e Tolomeo per re .

amiei, ed alleati delle repubblica 85. Sua avidità pi danari ivi. Fa sposare sua figlia a Pompeo 86. Egli sposac Calpuraia 87. Sua condotta riguardo a Cicerone nel pericolo da cui era minacciato per parte di Clodio 101. Sua finta moderazione 123. Intimorito dallo scontentamento pubblico parte per la Gallia 161.

Cesare fino ad ora cittadino fazioso diviene il più grande dei guerrieri XLII. 21 c. La sua gloria offusca quella di tutti gli altri generali romani. ivi 220 Si fa adorare da' suoi soldati, e gli accende col suo fuoco. Tratti meravigliosi su tale rapporto ivi. 221. Ricompensa con grandezza, e da l'esempio del dispregio de'pericoli e delle fatiche ivi. Debolezza del suo temperamenio ivi . Sua attività prodigiosa 223. Facilità e dolcezza de suoi costumi ivi. 224. Ricusa agli Elvezi la libertà di passare il Rodano 230. Li raggiugne al passaggio della Saona, e batte i Tigurini al di qua del fiume 231. 232. Egli lo passa, ed insegue il forte della nazione. Ambasciata degli Elvezi ivi. 233. Riceve una sconfitta in un combattimento di cavalleria 234. Tradimento di Dumnorige eduo. Gli perdona in contemplazione di suo fratello Diviziaco 235. 236. L'errore d'un uffiziale gli fa perdere l'occasione di battere gli Elvezi ivi . Questi popoli vanno ad attaccarlo , e sono vinti 237. 238. Gli avanzi della loro armata sono costretti di arrendersi . Egli li rimanda uel loro paese ivi. 239 I Galli lo pregano di fare la guerra contro Ariovisto. Oggetto di questa guerra 240, e seg. Non avendo potuto ottenere da questo principe una conferenza, gli manda ambasciatori per fare le sue proposizioni . Altiera risposta del Germano 244. Cesare marcia contro di lui, e si assicura di Bisanzone 246. Terrore che spandesi nell'armata romana. Sua coudotta ammirabile onde rianimare il coraggio de'snoi ivi. e seg. Il successo vi corrisponde, e le sue truppe-marciano con cenfidenza contro il nemico 249. 250. Ha una conferenza con Ariovisto 251. Che viene interrotta dalla perfidia de'Germani 253. Sull' istanze. di Ariovisto gli manda deputati , che questo principe carica di catene 254. Egli offre molte volte la battaglia, che questo principe rifiuta ivi . Costringe i Germani a combattere e riporta vittoria 256. 257. Ricupera i suoi due deputati ivi . Va a passare il verno nella Gallia citeriore 258.

Seconda campagna di Cesare nelle Gallie. Confederazione de Belgi contro i Romani XLII. 259. 260. Egli portasi alla

sua armata ed arriva sulle frontiere del paese de' Belgi ivi. Quei di Rems si sottomettono, e lo istruiscono delle forze della lega, che ammoniavano a più di trecento mila combattenti ivi. 261. Va ad accamparsi al di là del fiume di Aisne. Diversi fatti d' armi de Belgi tutti inutili 262, 263. Essi si separano e si ritirano ciascuno nel loro paese. Cesare gl'insegue e ne uccide un gran numero ivi, e seg. Sottomette quei di Soissons, di Beauvais', e di Amiens 265. Sanguinosa battaglia contro i Nervi, in cui i Romani, dopo aver cerso un grande pericolo, restano vincitori 267, e seg. Egli attacca gli Aduatici, i quali imprendono di difendersi nella loro città principale 271. Loro sorpresa alla vista delle macchine de' Romani. Si arrendono ed usano d'una soperchieria, seguita dal più cattivo successo 272, 273. Riceve ambascerie dalle nazioni della Germania 274. Feste date a Roma per quindici giorni per le sue vitto-

Galba luogotenente di Cesare fa la guerra nel verno contro alcuni popoli delle Alpi XIII. 274, Motivo segreto d'un viaggio fatto da Cesare nel verno 280. Sue inquiettudini 296. Rinovava la lega con Crasso e Pompeo. Suo abboccamento col primo in Ravenna e col secondo in Lucca. Corteggio numeroso che, va a visitarlo in Lucca. Lagnanze ch'ei fa di Gierone a Pompeo 298. Questi gli fa continuare il governo delle Gallie per cinque anni 317,

I Veneti formano una possente lega, e si ribellano XLIII. 4. 5. Cesare dopo avere distribuito le sue forze in diversi paesi della Gallia marcia in persona contro essì ivi . 6. Battaglia navale in cui li vince 7. Si rendono a discrezione, e sono trattati con rigore 8. Sabino uno de' suoi luogotenenti sbaraglia tre popoli alleati de Veneti ivi. q. 10. Crasso gli sottomette l'Aquitania ivi , e seg. Cesare prende a soggiogare i Morini e i Menapi, ed è trattenuto dall'intemperie 12. 13. Marcia contro gli Usipi ed i Tenteri, nazioni germane che aveano passato il Reno : fa con essi un trattato ch' è rotto da un combattimento, senza che sia palese di chi ne sia la colpa 16, e seg. Ei li sorprende, e li sbaraglia intieramente 20, 21, Prende la risoluzione di passare il Reno. Sue ragioni ivi. Descrizione del ponte ch'ei costruisce su que. sto fiume 22. e seg. Le sue imprese in Germania si ridecono a piccola cosa 25.

Gesare forma il progetto di passare nella Gran-Brettagna . Motivi che ve le conduccino XI.III. 25, e seg. Appresta ogai cosa pel tragito 27. 28. Parte 29. Sharca e disperda i barbari. Att di commessione 3. La sua cavalleria non può approdare. La sua flotta è malconcia dalle alte maree ioi. I barbari preparansia a tinnovare la guerra 32; 35. Trattato fra lui e gl'isolani. Ripassa in Gallia 35. L'anno seguente si dispone a ritorpare nella Gran-Brettagna. Arani di fare il tragitio sotiomette quelli di Treveri, che meditavano di ribellarsi 38. Conduce seco tutta l'alta nobità della Gallia. Dumnorige che ricus ad i partire è ucciso 39, e seg. Suo passaggio e sue imprese 41, e seg. Concede la pace ai popoli vinti, ripassa tella Gallia che trova tranquilla in apparenza, e disstribuice le sue legioni in quartieri 45, e seg.

Una delle sue legioni, e cinque coorti sono affatto distrutte dalla perfidia di Ambiorige re degli Ebnroni XLIII. 48, e seg. Va in soccorso di Q. Cicerone assediato da Ambiorige con un'attività degna di ammirazione 50. Mette in fuga sessantamila Galli, quantunque egli non ne avesse che settemila 61. Suo dolore e rammarice per la perdita della sua legione distrutta da Ambiorige 62. Fa leva di due nuove legioni in Italia, e se ne fa dare una in prestito da Pompeo 65. 66. Sue spedizioni nel verno. Va a Lutezia 67. Misure ch' ei prende onde render sicnra la sna vendetta contro Ambiorige e gli Eburoni ivi . Soggioga i Menapi, e treva quei di Treveri vinti e sommessi da Labieno 68. Passa il Reno per la seconda volta 90. Va finalmente contro gli Eburoni, e si accinge a sterminarli 71. Saccheggia il loro paese. Ambiorige gli scappa. Fa condannare a morte e giustiziare Accone capo de' Senoni, e va a passare il verno in Italia 78. E dispensato dal dimandare il consolato in persona 174, e seg.

Cesare ripasta nella Gallia quasi tutu sellerata, e si trura molto imbaraztato salla maniera di ragiungere le sue legioni XLIII. 188. Traversa le Gevenna, nel più crudo verno, e arriva alle sue legioni 189. Suo cammino dal Senonese fino nel Berri, sorprende fra via Genabo, che da in preda alle fiamme 191. Assedia Avarico; ove i Romani hanno molto a cofferire 193. Propone a suoi soldati di levare l'assedio: essi lo pregano di non farlo. Sua cura di risparmiare le truppe ivi, e-sg. S'impadronisce della città dopo una vigorosta resistenza, e la metta a ferro e a fuoco 194, e-sg. Manda Labieno contro i Senoni con quattro legioni, passa l'Aller con altre esi, ed assedia Gergoria 200, e-sg. L'ammutinamento degli Edui lo determina di levare l'assedio 202. Combattimento in cui l'ardore imprudente de soldati gli cagiona una perdita considerabile. Coraggio generoso di un centurione 203, e seg. Riprende la temerità de suoi, e leva l'assedio 206. Passa la Loira a guado, e va a raggiungere Labieno 208, 200. Trae dalla Germania della cavalleria e dell'infanteria leggera 213. Si attacca un combattimento di cavalleria dai Galli . Circostanze singolari di questo combattimento in ciò che lo riguarda . E vincitore 214, e seg. Assedia Aliso 216 (Vedi Aliso). Passa il verno nella Gallia 229. Elogio de'suoi commentari ivi, e seg. Soggioga durante il verno i Biturigi, dissipa i Carnuti, disfà e sottomette i Bellovaci 234, e seg. Cerca di pacificare la Gallia, accoppiando la dolcezza e la clemenza alla forza dell'armi 236. Assedia Usselloduno (Vedi Usselloduno ). Pacifica intieramente la Gallia, e impiega tutto il nono anno del sno comando a calmare gli spiriti, e cattivarseli colla dolcezza 230, e seg. Fa un viaggio nella Gallia cisalpina. Come vi viene accolto 245. 246.

Guerra civile tra Cesare e Pompeo , la cui vera causa non è che l'ambizione XLIV. 8. Politica di Cesare per non dimettere il comando ond'era stato una volta fregiato 10. Si procaccia dovunque clienti. Non era più tempo di attaccarlo, allorche Pompeo se ne accorse. Detto di Cicerone intorno a ciò 11. Il console M. Marcello propone di richiamarlo. L'altro console, e alcuni tribuni vi si oppongono 12. 13. Egli guadagna al suo partito L. Paolo, e Curione, designati l' uno console. l'altro tribuno per l'anno vegnente 14. 15. Diversi decreti del senato, a quali si oppongono i tribuni che gli erano affezionati ivi, e seg. Vero punto di vista per giudicare della sua causa 17. Egli è servito perfettamente da Curione 18. Se gli tolgono dua legioni, le quali sono trasmesse a Pompeo. Egli prende avvedutamente le sue misure 25, e seg. Scrive al senato 28. Pompeo è incaricato di difendere la patria contro di lui 29. Cesare fa proposizioni di accomodamento. L'accordo tra di essi è impossibile, poiche ambidue volevano la guerra 32. 33. Scrive di nuovo al senato ivi . Gli ordina con un decreto di congedar le sue truppe 35. Esorta i suoi soldati a vendicare i violati diritti del tribunato 36.

Cesare con una sola legione comincia la guerra. Passaggio del Rubicone XLIV. 37, e seg: S'impadronisce di Rimini. Orribile costernazione in Roma 40. Suoi partigiani e

quelli di Pompeo paragonati insieme 44. Maneggio tra lui e Pompeo poco sincero ed infruttuoso 47. Progressi di Cesare, Assedia Domizio in Confinio, 50. Le truppe di Domizio promettono di darlo in mano a Cesare 52. 53. Accorda la grazia a Lentulo Spintere ivi . Perdona a Domizio ed a tutti quelli ch' egli avea fatto prigionieri con lui 55. Insegue Pompeo che si rinchiade in Brindisi . Fa de nuovi passi onde avere la pace . Egli ha qualche volta alterato la verità de' fatti ne'suoi commentari 58. 50. Assedia Pompeo che si rifugge nell' Epiro 60. 61. Determinato di andare in Ispagna, manda Valerio nella Sardegna e Curione in Sicilia 62. 63. Sollecita indarno Cicerone di portarsi con lui a Roma e di comparire in senato 74, e seg. Si reca in Roma, ed infinge una gran moderazione nei suoi discorsi al senato ed al popolo. Non può eseguire nulla di quanto avea disegnato di fare 78. 79. Sforza, malgrado l'opposizione del tribuno Metello, il pubblico erario, e rapisce quant'oro ed argento vi si ritrova 81. La sua dolcezza si reputa infinta , ma ingiustamente 84.

Cesare prima di partire per la Spagna, distribuisce comandanii in suo nome nell'Italia, e in parecchie provincie XLIV. 86. Marsiglia gli chiude le porte. Egli la assedia 87. Per la costruzione delle opere fa tagliare nu bosco sacro 88. Lascia la cura dell' assedio a Trebonio e prosegue il suo viaggio verso la Spagna 80. Forza e numero delle sue truppe . Cavalleria gallica qu. Strigne da presso i nemici. Battaglia che non gli riesce qu, e seg. Trovasi in grandissimi imbarazzi 93, e seg. Ripiglia la superiorità, e sforza i nemici ad abbandonare il campo 95, e seg. Gl'insegue, e loro impedisce di passare l'Ebro 98. Potendo tagliare a pezzi le legioni nemiche, le risparmia amando meglio di costriguerle a deporre le armi 101. Accordo quasi conchiuso tra i soldati delle due armate. Petrejo impedisce che non si effettui. Sua crudeltà . Clemenza di Cesare 103. 104. Si rinnova la guerra, molestando e stancando i nemici li costrigue ad arrendersi 105, e seg. Abboccamento di Afranio con Cesare, il quale non esige altra condizione se non che le truppe de'suoi avversarj sieno congedate 108. 100. La qual condizione è accettata ed eseguita ivi. 110. Sottomette senza difficoltà la Spagna ulteriore, dopo di che portasi sotto Marsiglia 111. 112. (Vedi Marsiglia). Il suo partito soffre una perdita nell' Illirio 117. I soldati d' una coorte al suo servigio amano meglio uccidersi fra loro che arrendersi 118. 119. Riceve un' altra sconfitta in Africa per un errore di Curione ivi.

seg. ( Vedi Curione ) .

Gesare è nominato ditutatore dal pretore Lepido XLIV, 13, La sua nona legione si ribella. Fermezza ed alterigia con cui fa, rientrare gli ammutinati nel loro dovere 138, 139, Va a Roma, prende presesso della dittature, si fa creare console, e presiede all'elezione degli altri megistrati 140. 141. Regolamento in favore de' debitori, richiamo degli esuli figli de prosoctiti rimessi nel diritto di aspi-

rare alie cariche ivi , .e seg.

Premura di Cesare di passare in Grecia. Fa il tragitto con ventimila soldati legionari, e seicento cavalli XLIV. 153. 155. Manda Vibullio a Pompeo per fargli proposizioni di accomodamento 156. S'impadronisce di quasi tutto l' Epiro, s'accampa dirimpetto a Pompeo 158. La flotta di Pompeo impedisce alle truppe ch'egli avea lasciato in Italia, di passare il mare ivi . Nuovi tentativi per un accomodamento da sua parte sempre rigettati 159, e seg. Si determina di andar a trovare le truppe che aveva lasciato a Brindisi. Celebre suo detto al piloto della barca 162, 163, Ardore de suoi soldati al suo ritorno ivi . In forza di nuovi ordini di Cesare , Antonio gli conduce quattro legioni 164. 165. Manda tre distaccamenti della sua armata in Etolia, in Tessaglia, ed in Macedonia 168. Non potendo costringere Pompeo a venire a battaglia, imprende di rinchiuderlo con linee. Diversi combattimenti in questa occasione 170, e seg. Valore prodigioso d'una coorte, e segnatamente del capitano Sceva 173. 174. Pazienza incredibile delle truppe nella penuria de viveri ivi. Comincia con Scipione un trattato infruttuoso 175. Due ufficiali Galli disertano e indicano a Pompeo i siti deboli delle sue linee. Questi imprende di forzarle 176. Cesare riceve una notabile sconfitta 178. 179. Preade il partito di ritirarsi in Tessaglia. Vergogna e dolore de'suoi soldati 180. Domizio Calvino, uno de suoi luogotenenti, in procinto di cadere nelle mani di Pompeo, riesce a fuggire. Cesare lo raggiugne 183. Sue disposizioni diverse secondo le mire che poteva formare Pompeo ivi. Prende d'assalto la città di Gomfi in Tessaglia 184. Lascia quella di Metropoli: va in Farsaglia, ove è seguite da Pompeo 185.

Gesare cerca d'impegnarlo ad un'azione decisiva XLIV. 193.

Battaglia di l'arsaglia, e sue conseguenze 196, e seg. Espugna il campo nemico 203. Suo detto considerabile in

questa occasione ivi. Incalza e costrigue ad arrendersi quelli che si erano salvati sulle montagne vicine 204. Sua perdita nella batteglia 205 Sua generosità dopo la vittoria 205. Vuol salvar Bruto 207. Questa hattaglia predetta a Dirrachio e conosciuta a Padora in un modo portentoso 208, e seg. Si accinge ad inseguire Pompeo, e s' impadronisce della squadra di L. Cassie 234, 235.

Cesare arriva a vista di Alessandria, ove gli vien presentato il teschio del suo nemico . Piange XLIV. 237. Entra in questa città, e trova gli animi inaspriti contro di lui. Egli vi è ritenuto da venti etes 238, e seg. S'informa della contesa tra il re di Egitto, e sua serella Cleopatra. Origine di tal contesa 240, e seg. Scontentezza de' ministri d'Egitto, e principalmente dell'eunuco Potino 2/12. Cleopatra trova il mezzo di presentarsi a Cesare. Loro amori adulteri 244. Dichiara Tolomeo e Cleopatra unitamente re e regina d' Egitto 245. Achilla va coll'armata raale ad assediarlo in Alessandria 246. Primo combattimento 247. Incendio che consuma anche la maggior parte della biblioteca di Alessandria 247. Proseguimento della guerra. Cesare s'impadronisce dell'isola di Faro 248. Fa uccidere Potino 249. R nominato dittatore per la seconda volta 250. Achilla è ucciso ipi . La guerra continua sotto il comando dell' eunuco Ganimede ivi. Periglio a cui trovasi esposto Cesare 253. Si salva a nuoto 254. Gli Alessandrini chiedono il loro re. Esso glie lo rimanda ivi , 255. Rinforzi e convogli che gli arrivano 256. Mitridate di Pergamo gli conduce un soccorso considerabile 257. Ei va a raggiungerlo 258. 259. Ultimo combattimento, in cui Tolomeo resta vinto e perisce ivi. Alessandria e l'Egitto si sottomettono al vincitore 260. Mette Cleopatra, e il suo secondo fratello al possesso del regno 261. Incantato da Cleupatra si da qualche tempo in preda alle delizie ivi .

Il romore de progressi di Farnace in Asia costrigue Cesare, ad abbandonare l'Egito XLIV 261. Conseguenza degli amori con Cleopatra 262. Di sesto agli affari di Siria e di Cilicia 263. Dejotaro gli dimanda grazia 264. Egli non giella accorda, che in parte ivi. 265. Domizio suo luogoteonete è batutuo da Farnace 268. Cesare marcia contro questo principe, e riporta la vittoria 269, e segundo di ritorno a Roma, assetta gli affari dell'Asia, e fia raccolta di danaro. Sau massima su tale argomen-

to ivi. 274. Guerra nell' Illirio tra i suoi partigiani, e quelli di Pompeo 276. Caleno gli soggioga Atene, Me-

gara ed il Peloponneso 281, e seg.

Stato di Roma dopo la guerra di Farsaglia XLIV. 203. Cesare di ritorno a Roma calma le turbolenze suscitate da Dolabella, e non fa alcuna ricerca sul passato 300. Si affatiga a raccogliere danaro in tutte le maniare ivi . Fa vendere i beni de' vinti , e in particolare quelli di Pompeo, che sono comperati da Antonio 301. Contese tra lui ed Antonio sopra questo soggetto 303. 304. Ei si concilia l'affetto della moltitudine 305. Premia i principali suoi partigiani ioi. Caleno e Vatinio sono nominati consoli 306. Si fa nominare dittatore e console per l'anno seguente, e prende Lepido per collega nel consolato e per maestro della cavalleria 308. Sedizione de'soldati veterani ivi . Egli la calma colla sua fermezza 300. e seg. Principi della sua condotta riguardo a'soldati 312. Cesare passa in Africa per combattere gli avanzi del partito vinto . Sua attività incomprensibile XLV. 12. Cade discendendo dal suo vascello. Sua cura di prevenire gli effetti delle opinioni superstiziose del volgo 14. Ei non avea seco in sulle prime the poche truppe, e sprovvedute 15. 16. E attaccato da Labieno . Gran combattimento, in cui trovasi in somme angustie 17. Difficoltà e pericoli della sua situazione 20. Trova il mezzo di far ritorgare indietro Giuba, che marciava contro di lui 21. Sta rinchiuso nel suo campo 22. Sua impazienza ivi. Travaglia a conciliarsi l'affetto de' popoli della provincia di Africa, e vi riesce 23. Un gran numero di Getuli e di Numidi dosertano e passano nel suo campo ioi . Riceve truppe e viveri , e riporta de' vantaggi in un combattimento di cavalleria 24. Procella orribile che incomeda melto la sua armata 28. Spavente delle truppe all'avvicinarsi di Giuba ivi. Spediente singolare di cui servesi per rianimarle so. Tutte le sue forze si trovano finalmente raunate 30. Dà un esempio di severità contro cinque ufficiali 31. Tratto notabile di attività onde salvare una squadra assalita da Varo 33. Fa occidere P. Ligario, che avea sempre continuato a prendere le armi contro di lui, malgrado il perdono che ne ricevette in Ispagna 35. Sua singolare attenzione a esercitare le sue truppe ivi. Battaglia di Tapso guadagnata , secondo alcuni autori , senza di lui 38, e seg. Zuffa memorabile d'un soldato contro un elefante 41. Vittoria compiuta, strage degl'inimici 42. Marcia contro

Utica 44. Detto di Cesare, allorchè intese la morte di Catone. Che si deggia pensare del dispiacere ch' ei dimostrò di non avergli potuto salvar la vita 60. Fa privare di vita L. Cesare, e perdona al figlio di Catone. Impone una gran tassa ai Romani stabiliti in Utica 70. 71. Tutto cede al viscitore 72. Riduce la Numidia in provincia romana . Vessazioni di Sallustio governatore 73. Premi e pene distribuite da Cesare 74. Fa morire Fausto Silla ed Afranio . Sua clemenza verso gli altri ioi . Parte , non avendo impiegato che cinque mesi e

mezzo a terminare la guerra d' Africa 76.

Decreti del senato pieni di adulazione verso Cesare XLV. 78. Se gli erige una statua in Campidoglio ivi. Cesare risoluto di usare con dolcezza del potere supremo, vi si impegna solennemente nel discorso che fa al senato 70. 80. Riflessione sul sistema di condotta ch'egli si era prefisso ivi. Celebra quattro trionfi per le vittorie riportate sopra i Galli , sopra Alessandria e l'Egitto , sopra Farnace, e Giuba 81. Tratti d'una satira mordace e sfrenata contro di lui, cantati dalla sua soldatesca nel tempo del trionfo 85. Premi distribuiti ai soldati 86. Spleadidezze al popolo ivi. Alcuni cavalieri romani combattono da gladiatori 87. Impegna Laberio a rappresentare una parte nei Mimi di sua composizione ivi. 88. Tempio di Venere madre, piazza di Cesare, somma delle ricchezze portate nei suoi trionfi 89. 90. Regolamenti per impedire la diminuzione del numero de cittadini ivi. Contro il lusso qu. In favore de'medici, e de' professori dell' arti belle ivi . Riforma il calendario ivi, e seg. Soggetti indegni ch'egli colloca nelle cariche, ed introduce nel senato que. Acconsente al ritorno di Marcello o5. Effetto che produce sopra di lui l'aripga di Cicerone a favore di Ligario of, e seg. Anticatoni 107.

Guerra di Spagna suscitata da' figli di Pompeo, Sua origine XLV. 111, e seg. Cesare va nella Spagna. Piccolo poema ch'egli compone durante il viaggio 116. Costringe il giovane Pompeo a levare l'assedio d'Ulia 117. Egli assedia e prende Ategua. Crudeltà reciproche 118. 119. Disfa l'armata di Pompeo presso a Munda 123. 124. S' impadronisce della città ivi . Tutta la Betica si sottomette a lui 125. Egli distribuisce le pene e le ricompense 126. 127. Cura ch' egli prende per produrce suo . aipote Ottavio ivi. Trionfa sulla Spagna. Scontenta-

mento de' cittadini a tal oggetto 128. 129.

Cesare è affascinato dalle adulazioni del senato XLV. 129.

130. É dichiarate Imperator, dittatore perpetua ec. ich. Gli si conferiscono onnri inauditi, si compiace in particolare di portar sempre una corona di alloro. Motivo della soddisfazione, che n'ebbe 151. 132. Egli si sustituisce Fabio e Trebonio nel cansalato per tre mesi che restano, e Caninio per diciassette ore 133. Egli non segue che la sua voluntà per la numina alle cariche, ed agli impieghi 134. 135. Grea de nunvi parrizi, ed accorda a dieci vecchi pretori gli nrnamenti consnlari ivi. 136. Si fa nominare console per la quinta volta con Antonin ivi . Si prepara a portare la guerra ai Parti 138. Forma diversi progetti tutti grandi e magnifici 13q, e seg. Sua clemenza inaudita e senz'esempio avanti e dopo di lui. Fa rialzare le statue di Pampea 143. Tempio della clemensa 144. Ricusa di prendere una guardia 145. Diversi tratti che la rendana odiosa ivi, e seg. Sua facilità a ricevere apori e privilegi soverchi. Permette che lo si riguardi come un dio 145. 146. Arraganza delle sue maniere e de' suoi discorsi 148. 149. Desidera di farsi re 150. Il diadema gli viene offerto da Antonio 152. Pubblica indignazione contra di lui 154.

Cospirazione contro la vita di Gesare XLV. 1.55. (F. Bruto. Cassio ec.). Il numero de cangiurati monta a più di sessanta 168. Essi si determinano ad ucciderlo in pien sonato 171. Suoi esspetti rapporto a Bruto e Cassio 172. Dispregia la predicione d'un indóvino 175. Sua sentenza sul genere di morte il più desiderabile ivi. Sogne spaventoso di Calpurnia sua moglie ivi. Pronta a prendere il partito di non andare in senata è persuaso di andarri da D. Bruto 174. Avvisi intorno alla cospirazione che non arrivano a notizia di lui 175. Fermezza tranquillità de'congiurati 176. Gontrattempi che loro avvengono ivi., e seg. Cesare è ucciso 179. 180. Cade appià della statua di Pompeo ivi. Diversi pareri intorno alla morte di Cesare. Cincchè se ne debba pensare 181. e seg. Brere riilessione sul suo carattere 184.

Tamulto spărenterole nel senato e tra il popolo dopo la morte di Cesare XLV. 186. I congiurat s' impossessano del Campidoglin 188. Il senatu il favorisce ivi. 189. (V. Antonio, Bruto, Lepido ec.). Assemblea del senatu in cui si decide che la di lui morte non sarà rendicata, man che i suoi atti saranno confermati 194. 195. Si ordina che il suo testamento abbia luogo, e che i suoi funerali sieno celebrati co più grandi onori 197. 198. Apertura del suo testamento. Rimovazione dell'affeito del popolo verso di lui 199. Suoi funerali. Suo elegio funebre. Furore del popolo coutro i congiurati 200, e seg. Cometa risguardata come una prova chi egli en aricevuto nel numero degli dei 233. Templi innalzati in suo ouore XLVI. 391. 392. Tempio che gli dedica Ottaviano 390.

CESARE (L. Ginlio), è vletto console XXVVIII. 85. Sua vittoria sui Sanoiti nella guerra degli alleali ; essa fa ripigliare in Roma gli abiti di pace 194. Porta una legge per dare il diritto di cittadionaca a molti popoli dell'Italia 193. 200. Vien creato censore 216. È messo a termentosa morte per ordine di Mario XXXIV. 35.

CESARE ( C. Giulio ), fratello del precedente, contrasta il consolato a Silla XXXVIII. 219. È ucciso per ordine

di Mario XXXIX. 13.

CESARE (L. Guido), console XII. 140. Opina nel senato contro Lentulo Sura suo cognato 247. Marc'Antonio, suo nipote, maestro della cavalleria, lo stabilisco governatore di Roma nel tempo di suu assenza XIII. 299. Egli è proscritto XLV. 356. È salvato da sua sorrella Giulla madre di Antonio 378.

CESARE (L.), rinchiuso in Utica con Catone, è deputato al dittatore Cesare XLV. 57. È messo a morte 70.

CESARE (Sesto), lasciato dal dittatore Cesare al governo della Siria, è soppiantato ed ucciso da Cecilio Basso XLV. 271.

CESARIONE, figlio di Cesare e di Cleopatra XLIV. 262: È riconosciuto da Antonio per figlio legittimo di Cesare XLVI. 282. Feste che da Antonio, allorchè egli entra nell'adolescenza 344. È messo a morte per ordine di Ottaviano 364.

CESEZIO FLAVO, è privato del tribunato da Cesare XLV. 151.

CESONE (Quinzio). Vedi QUINZIO.

CESTIO, abstante di Perugia, cagione dell'incendio di questa città XLVI. 95.

CETEGO (C. Cornelio), vince gl'Insubri nella Gallia

XXXII. 238. Trionfa 239.

CETEGO, uno de' dodici, le cui teste furono messe a prezzo da Silla XXXVIII. 236. Si salva con Mario 246. Passa nel partito di Silla XXXIX. 138.

CETEGO, forse lo stesso che il precedente, fa accordare dal popolo a Lucullo il ripartimento della Cilicia XL. 96. CETEGO, l'uno de' complici di Catilina XLI. 217. È arrestato 219. E strangolato in prigione 247.

CHERONEA, luogo celebre per la vittoria riportata da

Silla sui generali di Mitridate XXXIX. 84.

CHIO ( Isola di ), trattata crudelmente da Mitridate XXXIX. o5.

Chiodo, piantato nel tempio di Giove dal dittatore XXVI.

CHIOMARE, moglie di Ornagone, principe gallo, prigioniera de'Romani, è disonorata da un centurione. Vendetta che ne prende questa mairona XXXIV. 216. 217.

CICEREJO ( C. ), una volta notajo di Scipione l' Africano, essendo preferito al figlio di Scipione per la pretura, gli lascia il posto vacuo, e impiegando anche il suo cre-

dito gliel' ottiene XXXV. 134.

CICERONE (M. Tullio). Suoi principj. Sua nascita XXXIX. 188. Suoi primi studi. Si fa fin d'allora ammirare da ognuno 190. Sue fatiche all'uscir dalle scuole. Scienze cui si applica ivi, 191. È incaricato della causa di Sest. Roscio e la tratta con gran ceraggio, libertà ed eloquenza 193. 194. Fa un viaggio in Asia 195. Presagi di Apollonio Molone per cagione di lui 196. Si esercita nella declamazione con Roscio il comico 197. Sua condotta nella questura XI. 63. Disgusto da lui provato al suo ritorno in Italia 65. 66. Prende il partito di stabilirsi per sempre in Roma ivi. Accusa Verre 200. Lodevole sua condotta in quest'occasione 220, e seg. Sospetto poco verisimile di Plutarco intorno a lui 227. Compose troppo tardi li cinque libri dell' accusa contro di Verre 228. Sua edilità 233. Sua amicizia con Ortensio 240. Difende il tribuno G. Cornelio 250. Sua pretura . Condanna Licinio Macro 251. 252. S' incarica della difesa di Manilio ivi. Sostiene la legge Manilia 253. Osservazione intorno alla sua condotta in tale occasione XLI. 28. Fa l'elogio della dolcezza e della ginstizia di Pompeo 29, e seg.

Cicerone dimanda il consolato nello stesso tempo che Catilina XLL 142. Le voci che spargonsi della congiura di quest' ultimo influiscono molto a farglielo ottenere 152. Suo tratto scherzevole sul censore Cotta gran bevitore 154. Idea del suo consolato 157. Impedisce che la legge agraria di Rullo non sia autorizzata dal popolo 158, e seg. Calma l'ammutinamento del popolo contro Roscio 167. Difende Rabirio accusato di aver neciso Saturnino 168, e seg. Si oppone ai figli de proscritti che volevano essere ammessi alle cariche 172. Imprende di riformare l'abuso delle ambascerie libere ivi. 173. Si affeziona Antonio, suo collega, cedendogli il governo della Macedonia ivi. Scopre tutte le azioni di Catilina, le palesa al senato, e lo costringe a smascherarsi 100. e seg. Questi vuol farlo assassinare uel campo di Marte 193. Riceve degli avvertimenti da Crasso 194. Catifina procura di farlo assassinare in sua casa 196. 197. Cicerone lo rampogna di fronte in senato. Prima catilinaria 199, e seg. Perora al popolo sulla partenza di Catilina. Seconda catilinaria 203, e seg. Difende Murena console designato ed accusato di broglio da Catone 207. Sua arringa. Arguzia con cui egli sferza la stoica indifferenza di Catone nel pericolo della patria 200. Fa assolvere Murena 210. Gli Allobrogi lo avvertono della congiura 215. Di concerto con essi li fa arrestare cogli scritti ch' aveano avuto da Lentulo, e dagli altri congiurati 217, e seg. La congiura è sventata: singolare ed unico onore che gli rende il senato 222. Rende conto al popolo di ciò ch'era passato in senato. Terza catilinaria ivi. 223. Sue inquietudini. È incoraggiato dalla moglie e da suo fratello 226. Raduna il senato per decidere della sorte de prigionieri 227. Interrompe la deliberazione del senato con un discorso in cui fa sentire ch'egli inclina al partito del rigore. Quarta catilinaria 234, e seg. Fa punir colla morte Lentulo, e quelli ch'erano stati arrestati cou lui 246, e seg. Testimonianze di stima e di riconoscenza pubblica verso di lui 247. Catone e Catulo lo chiamano padre della patria 248. Un tribuno gl' impedisce di perorare al popolo all'uscire del consolato. Suo giuramento con cui delude il tribuno, e rifiata gli applausi del popolo 255.256. Progetto del suo consolato ivi. 257. Egli avea procurato di prevenire i mali futuri, unendo l'ordine de cavalieri al senato ivi. Il suo consolato è il più alto punto della sua gloria 258.

Cicerone è attaccato dal tribuno Metello Nepote. Il senato reprime l'accuratore XLI. 208. 209. Moderazione di Cicerone riguardo a Metello XIII. 4. 268 di depone contro Clodio 13. Rianima le persone dabbene costernate dal giudido che avea assolto Clodio 17. Procura d'impegnare Pompeo a spiegarisi favorevolmente sul suo consoltato. Condotta equivoca di Pompeo 20. 21. Cicrone tiene la stessa condotta riguardo a lui, allorchò dimandava la conferma dei suoti atti, e che rolea assegnate. delle terre a' suoi suldati 47. Si studia lo vano di disciungere Pompeo da Cesarte. Perde l'amiciale del primo 57, 58. Sue iocertezze rapporto alla legge aggaria
di Cesare 77. Ariogado per Antonio suo collega, si
lagna dello stato attuale delle cose. Cesare per vendicarsi fa passare Ciodio nell'ordine del popolo 78. Ricuss una carica di commessario per la divisione delle
terre offertagli da Cesare 81. Areta composto una storria degli alfari pubblici del suo tempo 85. Suo sdegno
contro il triumrirato ioi. 50. Suoi sestimenti rigitardo a
Pompeo 91, e seg. Sue riflessioni intorno ai l'amenti
inefficaci de citadini 95. Si applica unicamente a trattar cause 95. E denunzisto coo parecchi altri da uno
sciaurato, ceme avesse voluto far assassinare Pompeo
og. 00.

Pericole che minaccia Gicerone per parte di Glodio. Condutta di Pompoe e di Carare io queste circostanze XII.

11. 100. 101. Preparatiri di Glodio contro di lui 100. Ingananio dallo stesso Glodio lascia passare tutte le sue leggi 114 Leggo proposta contro di lui, benchè lo termini generali. Si veste a bruno. Rillessioni su questatione 101, egg. Tutti i corpi dello stato s' interessano per lui 11, 6. Il senato per deliberazione pubblica vestesi a bruno con lui 117. Trasporti di Glodio 118. 119. Ordioe de consoli che impone a' senatori di abbandonare gli abiti luzubri 120. Gicerone è abbandonato da Pompeo 121. 122. Assemblea del popolo, ove i consoli e Gesare si spiegano avantaggiosamente per la sua causa 123. Doppio pericolo ch' ei corre dal canto di Clodio, e dal canto de consoli, e di Cerare 124.

Sugli avvertimenti di Ortensio e di Catone, Gicerone esce da Roma XLII. 125. Un sogno gli prensigisce il suo ristabilimento 126. Legge portata cootro di lui comiostamente 127. Osservazioni su questi legge 128. Essa passa 129. I suoi beni sono venduti, e le sue case saccheggiate d'ai consoli 130. Clodio si mette in possesso del suolo della sua abitazione, e ne consacra una parte alla dea Liberta 131. Rigettato dal pretore della Sicilia, passa in Grecia, e va a Durazzo 152. 133. Plancio gli da uo asilo in Tessalonica ivi. 134. Suo dolore eccessivo ivi. 135. Sue lagnoace edutro i suoi amici. Giustificazione della loro condotta ivi. e seg. Fa un' apologia sull'eccesso del suo dolore 157, e seg. Osservazione di Picatero sulla di lui debolezza 140. Disposizioni favorevoli degli animi per la sua causa 157. 158. Pompeo insulta-

to da Cledio , ritorna a Cicerone 159. Deliberazione del senato in suo favore. Opposizione d'un tribuno 160. I consoli continuano ad essergli contrarj 164. Nuovi, ma inutili sforzi de tribuni in suo favore 165. Dispiacere che gli cagiona un nuovo decreto del senato in favore de consoli designati ivi. Sestio tribuno designato si reca nella Gallia ond' ottenere il cousenso di Cesare al richiamo di Cicerone 166. L'affare è proposto al senato da Lentulo 167. Parere di Cotta, e di Pompeo ivi. 168. Otto tribuni propongone l'affare al popolo ivi. Violenza di Clodio, strage tra i due partiti 169. Milone si dichiara per lui contro Clodio 170. Sospensione totale degli affari in Roma per questa specie di guerra intestina 172. Il partito de buoni ha la superiorità. Lettere circolari del console Lentulo a tutti i popoli d'Italia pel richiamo di Cicerone 173. Applausi della moltitudine a siffatta misura ivi. 174. Movimenti incredibili in Roma, ed in tutta l'Italia in favore di Cicerone ivi.

Assemblea del senato in Campidoglio, e suo decreto per ordinare il richiamo di Ciecono E.U.II. 176, Assemblea del popolo e del senato 175, Egli è definitivamente richiamato lori, e seg. Suo soggiorno a Durazzo per otto mesi continui. Passa a Brindisi. Sua partenza da questa città, e suo ritorno trionfante in Roma 178. Le sue abitazioni di città e di campagna sono ristabilite a spesa della repubblica 181, e seg. Sul suo parere si da a Pompeo la inspezione generale delle vettovaglie in tutto l'impero 185, 186. Lagunaze de rigidi repubblicani.

su tale rapporto. Sua risposta 187. 188.

Cicerone fa una delle principali figure nell'affare di Tolomeo Aulete XLII, 287. Ritorce contro Clodio la risposta degli aruspici, che questi gli aveva applicata 289. Leva dal Campidoglio le tavole delle leggi di Clodio. Raffreddamento a tal oggetto tra lui e Catone 201. 202. Detti ardin che scaglia contro Cesare 205. In forza de' rimproveri di Pompeo, egli si risolve a sostenere gl' interessi di Cesare, e sa l'apologia del suo cangiamento 298, e seg. Quali erano i suoi veri sentimenti 301. Opina in Senato per far lasciare a Cesare il governo delle Gallie 303. 304. Evita di prender parte negli affati, ed invece si occupa molto delle arringhe 306. Si riconcilia con Grasso 330. Costretto perora senza successo per Gabinio 347. 348. Con miglior sorte però malgrado la stessa avversione, per Vatinio 349. 350. Dolore profondo ch' ei sente per dover difendere soggetti che a' erano indegni ivi. Difende Plancio accusato. Vivacità della sua riconoscenza XLIII. 127, e 459. Perora in favore di Scauro accusato a buon dritto di concussione 151. L'accusato è assolto 135. Son selo ammirabile per la difena del suo amico Milone, benchè potesse inaspiri Pompen 155. Percrando si utuba e si sconcerta. Idea generale della sua aringa in favor di Milone, Quella che si ha fu da lui composta dopo giudicata la causa 164. Abilità dell'oratore nel maneggiare cià
che riguarda Pompen 166. Sostituisce le sua prophiere e
e le sue legrime a quelle, cui adeguava Milone di abbassersi 168.

Cicerone va in Cilicia col potere di proconsole. Ragioni che lo determinane ad accettar quest'impiego XLIII. 251. Sue imprese militari . E acclamato imperatore 252. Questo titolo non gl'inspira orgoglio alouno 253. Dimanda ed ottiene l'onore delle supplicazioni contro il parere di Catone , ch' egli avea istigato ad essergli favorevole 254. 255. Sua equità, sua dolcezza, suo disinteresse nell' esercizio della sua magistratura ivi. 256. Moderazione e saviezza della sua condosta rapporto al suo predecessore 260. 261. Resiste con fermezza ad una dimanda ingiusta di Bruto 263, e seg. Trae da un grande pericolo Ariobarzane re di Cappadocia 266. 267. Desidera impazientemente la fine del suo impiego ivi. Ultimo tratto del suo disinteresse, e della sua fermezza nel governo della Cilicia 268, 260, Parte, e ode per viaggio la morte di Ortensio ivi . Apostrofe a Pompeo sulla sua condotta riguardo a Cesare XLIV. 12.

Inquietudine e perplessità di Cicerone al cominciamento della guerra civile XLIV. 65. Ricusa a Casara con fermezza di andare a Roma, e di comparire con lui in senato 74. 75. Dopo molte dilazioni portasi finalmente nel campo di Pompro. Questo passo è biasimato da Catone, e non a torto 77. Fermasi a Durazzo. Suoi motteggi mordenti e insultanti 101. 102. Dopo la battaglia di Farsaglia non pensa che a ritornare in Italia 227. 228. Pericolo cui va incontro per parte del giovane Pompeo 229. Va a Brindisi , ove nel timore e nell'avvilimento aspetta lungo tempo Cesare ioi. Suo fratello, e suo nipote tengono un indegno procedere a suo riguardo. Sua moderaziona 287. Suoi rammarichi ed inquietudini durante il di lui soggiorno a Brindisi ivi . 288. Cavilli che gli suscita Antonio 290. Presentasi a Cesare, ed è bene accolto 292. Risposta piccante ch' egli s'attrae per parte del poeta Laberio XLV.

80. Celebre orazione da lui pronunziata per ringraziar Cesare del ritorno di Marcello 97. Sua aringa in favor di Ligario 99, e seg. Suo ozio sforzato. Egli ne approfitta per comporre diverse opere 103. Sua opinione sugli auspizi XXIII. 76. 77. Stima ch' egli faceva delle leggi delle dodlci tavole XXV, 128, e seg. Suo parere sui giuochi che davansi al popolo XXVI. 218. 219. XLII. 324. 325. Sulle spese che s'incentravano pei teatri XXVI. 224, e seg. Il suo dolore sullo stato attuale degli affari si addolcisce XLV. 103. 104. Sua condotta politica riguardo a Cesare, per cui gli amici gli si rendono affetti. Sue facezie su questo rapporto 105. 106. Celebre elogio di Catone da lui composto 107. Dolore eccessivo all'occasione della morte di sua figlia Tullia 108.

Cicerone non è messo a parte della congiura contro Cesare, e perche XLV. 165. Egli si lascia ingannare dal giovane Ottavio, e si unisce a lui 228. Fa un viaggio in Grecia. Ragioni che ve lo determinano 245, e seg. Cangia di parere, e ritorna a Roma dietro qualche speranza di pace. Disgusto di Antonio a suo riguardo. Egli non osa andare in senato 250. 251. Prima filippica ivi . 252. Seconda filippica 253. Suoi ultimi impegni con Ottaviano 260. 261. Persuade il senato a formare un decreto per autorizzare le armi di D. Bruto, e di Ottaviano 262. 263.

Cicerone si oppone a una deputazione ordinata dal senato ad Antonio XLV. 283. Si sa mallevadore di Ottaviano verso il senato 285. Essendo posto nel novero de' deputati ad Antonio si scusa e fa svanire il progetto 200. 201. Tratti contro Cicerone in una lettera di Antonio 294. 295. Termine di senso equivoco riguardante Ottaviano, pronunziato da Cicerone 310. Egli sostiene il gievane Cesare nelle sue pretensioni al consolato 316. Va a salutarlo, e lo accoglie sgarbatamente 328. Fugge da Roma 320. Querele di Bruto contro Cicerone 351. La morte di Cicerone è decisa dai triumviri sulla insistenza di Antonio nella conferenza dell'isola del Reno 355. 356. È ucciso in una villa presso Gaeta 369. Invettive degli scrittori contro Antonio 373. Ritratto morale di Cicerone 375. Detto di Bruto sulla di lui morte 376.

CICERONE, figlio del precedente, era di poco talento XLV. 248. Ma dotato d' un buon cuore 265. Egli diventa stupido in seguito per l'abuso del vino ivi. Bruto gli conferisce un comando nella sua armata 264. 265. È

proscritto insieme a suo padre 369. Ma egli era in sicurezza nel campo di Bruto 377. Dopo la battaglia di Filippi salvasi sulla flotta XLVI. 66. Essendo console, difiama con un decreto del senato la memoria di Antomio 374.

mio 374..

CICERONE (Q.), fratello. dell'oratore, ha il governo dell'Azia per lo spazio di tre anni. Lettera istruttiva crittagli da suo fratello, Suo carattere XLII. 39, 40. Suo arrivo a Roma. La sua presenza coopera in favore dell'esule fratello 161. Essendo luogotoente di Cesare nalla Gallia è attaccato da Ambiorige. Sua vigorosa resistenza XLIII. 55, e see, Singolare emulazione di valore tra due centurioni della sua armata 58. E soccorso da Cesare 59. 60. Pericolo estremo e non preveduto cui va incontro per parte del Sicambri, una legione ch' ei comandara 7/1, e seg. Suo indegon procedere riguardo al proprio fratello XLIV. 267. Ciò malgrado è da lui raccomandato a Cesare 288. Viene prosectito insie-

me con esso XLV. 369. È messo a morte 377. 378. CICERONE (Q.), figlio del precedente è ucciso con suo

padre XLV. 377. 378.

CILICIA: questo paese serve di ritirata ai Parti XL. 79. Ciliegio, albero fruttifero del Ponto portato a Roma da Luculto XLI. 176.

CIMBRI e TEUTONI, nazioni germaniche fanno delle scorrerie in diversi paesi XXXVIII, 45. Attaccati nel Norico dal console Carbone, essi lo battono 46. Passano nel paese degli Elvezj, si uniscono ad essi, e disfanno nella Gallia il console Silano 47, 48. Non avendo notuto ottenere la pace dai generali romani, vengono ad un combattimento, e fanno un' orribile strage delle due armate romane 52, e seg. Risolvono di marciar verso Roma. Spavento e costernazione de' Romani 54. 55. Si volgono dalla parte della Spagna 57. 61. Essi ed i Teutoni si dividono. I consoli fanno lo stesso 62. ( Vedi Teutoni ) . I Cimbri entrano in Italia , e tentano il passaggio dell'Adige 71. 72. Sono intieramente disfatti a Vercelli da Mario e Catulo 76, e seg. Gioja cagionata in Roma da questa vittoria 83. I due generali alzano ciascuno un tempio a monumento della medesima 84.

CIMBRO ( Tillio ) . Vedi TILLIO .

CIMINIA (Foresta), è traversata dal console Q. Fabio Rullo XXVII. 189.

CINCINNATO . Vedi QUINZIO L.

CINEA, confidente di Pirro XXVIII. 30. Sua conferenza con lui ivi. Lo consiglia a rimandare i prigionieri romani senza prezzo di riscatto 56. È mandato a Roma da Pirro a proporre la pace 66. Eseguisce la sua commissione in senato 67. Ap. Claudio Cieco impedisce che si accettino le sue proposizioni 68, e seg. Cinea di ritorno al suo padrone, gli fa l'elogio de Romani 71. CINGETORIGE , principe del paese di Treveri va a

gettarsi fra le braccia di Cesare XLIII. 39. CINNA (L. Cornelio ), della fazione contraria a Silla è fatto console, senza che questi si opponga XXXVIII. 240. Per costriguere Silla ad uscire d' Italia, lo fa accusare da un tribuno della plebe 252. Procura che Mario sia richiamato. Si pone alla testa di una furiosa sedizione in cui spargesi molto sangue 253. 254. È scacciato dalla città, e conduce seco Sertorio con parecchi altri senatori ivi. È spogliato del consolato, e se gli sostituisce Cornelio Merula 255. Raggingne l'armata ch'era in Campania ipi. 256. Interessa nella sua causa i popoli d'Italia 257. Imbarazzo de' consoli ivi . Riceve Mario nel suo campo 258. Tutti e due marciano contro Roma XXXIX. 3. I Sanniti si uniscono al partito di lui 6. Il senato gli manda deputati mal'istrutti 7. Nuova deputazione o. Consiglio tenuto fra lui e Mario, in cui si decide la morte di quelli del partito contrario. Essi entrano nella città, e la danno in preda a tutti gli orrori della guerra 10. 11. Personaggi distinti ch' essi fanno morire ivi -Cinna rimane nel consolato nominandosi da se stesso 19. E console per la terza volta 127. Per la quarta volta 120. E ucciso da uno de' suoi centurioni ivi, e seg. CINNA ( L. Cornelio ) , pretore . Declama contro Cesare

dono la di lui morte XLV. 190. CINNA ( Elvio ) , confuso per fallo col precedente . è ri-

dotto in brani XLV. 203.

CINOSCEFALI: famosa battaglia data vicino a questo luogo, in cui Filippo è vinto da Quinzio XXXIII- 193,

e seg. CIPRO: diritti pretesi dai Romani su quest'isola XLI. 115. Legge di Clodio, onde ridurla in provincia romana XLII. 143. Catone è incaricato dell'esecuzione di questa legge 144. 145.

CIRCE, genitrice di Telegono XXIV. 36.

Circo , fabbricato da Tarquinio Prisco XXIII. 213. Sua estensione e suo uso XXVI. 209. Vi si aggiungono dei

Sor

portici chiamati carceres XXVII. 104. È ornato da Agrippa XLVI. 265.

CIRENE ( il regno di ) è lasciato ai Romani in testamento XXXVIII. 130.

CIRTA, capitale degli stati di Siface, è presa da Masi-

nissa XXXIII. 44. Vedi Aderbale . Cittadinanza ( diritto di ), accordato da' Romani ai po-

poli soggiogati XXIII. 87. Vedi cittadini romani.

Cittadini romani (diritto de'), accordato da' Romani ai popoli vinti XXIII. 37. Legge che regola la maniera di procedere contro essi XXXVII. 103. Legge rapporto agli alleati che volevano farsi inscrivere nel ruolo de' cittadini XXXV. 133, Legge per arrestare le usurpazioni del diritto di cittadino romano XXXVIII. 133. Legge che condanna all' esilie chiunque avrà fatto morire uu cittadino senza forma di processo XIII. 114. Vedi Appello .

CIZICO, città della Propostide, assediata de Mitridate XL, 100. L' armata di questo principe vi è distrutta da Lucullo 109.

Classi. Distribuzione del popolo romano in sei classi fatta da Servio XXIV. 10.

CLASTIDIO. Annibale s'impadronisce di questa città per denaro, e vi trova grande quantità di formeuto XXIX. 212. CLAUDIA, citata in giudizio innanzi il popolo come rea di lesa maesta è condannata ad una pena pecuniaria XXIX. 24.

CLAUDIA QUINTA, matrona romana, fa camminare colla sua cintura il vascello, che trasportava in Roma la pietra chiamata la madre degli Dei XXXII, 223.

CLAUDII. Origine di questa famiglia XXIV. 112.

CLAUDIO ( Appio ) sabino ; va a stabilirsi a Roma XXIV. 12. Suo parere e suo discorso contro l'aboligione de debiti 120, e seg. E fatto console 140. Fa tagliare la testa a trecento fanciulli, che i Volsci avenno dato in ostaggio 147. Si oppone al trionfo di Servilio suo collega 148. Suo violento discorso nell'affare di Coriolano 199, e seg. Per impedire che passi la legge agraria, consiglia di mettere la divisione fra i tribuni . 238. 23q. ·

CLAUDIO (Appio), figlio del precedente, è fatto console. Sua animosità contro il popolo XXIV. 266. 267. L' armata ch' ei comandava contro i Volsci si lascia vincere per l'odio che avea contro di lui. Egli la fa decimare 271, e seg. E citato innanzi al popolo, e muore avanti il giudizio 276. 277. Suo figlio ne pronuncia l'ora-

zione funebre ivi .

CLAUDIO (Appio). alla testa de'decentiri fa pompa di affetta popolarità XXV. pp. 80. Stabilize dieci tavole di legge che sono ricerute, e ratificate dal popolo 81. E rieletto egli solo fra' suoi colleghi al nuovo decenvirato 85. Ripiglia il suo carattere di alterigia e di ferezza 86. Testa di rapire Virginia, che il di lei padre sottena alla di lui brutalità uccidendola di sua propria mano. 39. e seg. Sommossa contro decenurio consisuati da questo avrenimento 106, e seg. E contretto co' suoi colleghi ri nutualiza alla carica di decenurio 117, Viene chiamato in giudizio 120. E messo in prigione 123. Ove si uccide da se stesso 125.

CLAUDIO (C.) console XXV. 33. Scongiura inutilmente

il popolo in favore del decemviro suo nipote 124.

CLAUDIO (M.), ministro dell'attentato sopra Virginia di Appio il decemviro XXV. 99. Condannato alla morte gli viene commutata la pena coll'esilio 125.

CLAUDIO (Appio), tribuno militare, confuta con una bella aringa le lagnanze de tribuni del popolo all'occa-

sione dell'assedio di Veja XXVI. 7, e seg.

CLAUDIO (Δρμό) nipote del decentiro, si oppone alla legge che accordara il consolato ai plebei XXVII. 169, e sog. Dittatore sbaraglia e fuga gli Ernici XXVII 12. CLAUDIO (Δρ), sopranuo...ato il Cieco, censore coa Plautio XXVII. 179. Essi abusano della Ioro autorità.

I suo collega essendosi dimesso, Appio conserva la sua carica malgrado le opposizioni sel tributi fino allo epirare de cinque anni 180, e seg. Fa costruire la via Appia, ed un acquedotto 185. E creato console par la seconda solta, fa la guerra agli Etruschi 229, Accoglie scortesmente il suo collega, il quale in forza d'una di lati lettera era passato pur egli in Etruria colla sun armata ini. È nominato pretore 240. Diventuto cieco, si fa portare in secusta, e impediace che la pace sia conchiusa con l'irro XXVIII 69, 70.

CLAUDIO (App.), soprannomato Caudice, passa in Sicilia in soccorso de Mamerini XXVIII. 148. 149. Riporta una vittoria sopra Gerone, ed entra in Messina 150. Batte i Cartaginesi 151. Ritorna a Roma e trion-

fa 152.

CLAUDIO o CLODIO (P.) Pulcro, console, passa in Scilia. Suo carattere XXIV. 11, Sua irreligione 13. È disfatto sul mare da Aderbale ivi , e seg. Nomina un dittatore dalla feccia del popolo 20.

CLAUDIO (M.) MARCELLO, Vedi MARCELLO.

CLAUDIO, Asello: singolare combattimento tra lui e Giubellio Taurea XXX. 223.

CLAUDIO (Ap.) pretore di Sicilia, manda ambasciatori a Geronimo XXX. 244 Comanda una flotta di cento vascelli, con cui si avvicina al porto di Siracusa XXXI. 4. Ha parte sotto Marcello all'assedio di questa cirià 11. 21. E fatto console 25. Insieme col suo collega assedia Capua 83. (F. Capua). Resta ferito in una battaglia sotto la stepsa città 99.

CLAUDIO PULCRO ( dpp.), console XXXV. 41. Porta con insistenti brighe suo fratello al consolato 48. È mandato alla testa d' una commissione nella Macedonia, e

nella Grecia 49.

CLAUDIO PULGRO (C.), è creato console. Suo procedere violento riguardo ai proconsoli, ai quali egli succedeva XXXV, 121. Attacca Nesarzia, i di cui abitanti si danno ad una atroce disperazione 123. Batte i Liguri,

e trionfa 125. È censore XXXVI. 51.

CIAUDIO PUI.CRO (Ap.), è mandate da Lucullo Tigrane per domandare Miridate XL. 150. Udienza data ad Appio da Tigrane. Fierezza di questo giovane romano 135. 136. È cossole. Suo caratere XLII. 344. Sua condotta irramica nel governo della Cilicia. Circosspezione, e nobile fermezza di Cicerone, che gli succde. Avea maritate due figlie, l'una al figlio maggiore di Pompeo, l'altura a Bruto XLIII. 260, e seg. È accusato da Dolabella, assolto e creato censore con Pisone 271. 272. Si rende ridicolo con una severità che non conveniva al resto della sua condotta iri. Vuole diffamare Curione, e non può riuscirii XLIV. 222. 25, Suo spirito superatticisos. Sua morte 283. 284.

CLAUDIO PULCRO (Ap.), console XLVI, 140.

CLAUDIO PULCRO, è ingannato e disfatto da Spartaco

XI. 40. 41. CLAUDIO NERONE ( Trb.) console , briga ed ottiene di essere spedito con una flotta in Africa onde raggiuere Scipione XXIII 7, 1. Parte . La sua flotta Abattuta da una furiosa tempesta , e ritorna senza gloria nel Tercre 106.

CLAUDIO NERONE (Tib.), Si fa proporre a Cicerone per isposo di sua figlia Tullia XLIII. 271. È questore di Cesare XLIV. 256. Dopo la morte di Cesare, opina perchè rengono ricompensai queulli che l'avenan ucciso XXV. 192. XXVI. 192. Xella guerra di Perugia si unisce a L. Antonio, e dopo la vitteria di Ottaviano si rifugge in Sicilia XXVI. 95. 96. Passa in Gracia e quindi in Ricon Autonio 162. Sua moglie Livia sposa Ottaviano 163. Sua moglie Livia sposa Ottaviano 163. Sua mogrie 164.

GLAUDIO NERONE (Tib.), che fu poscia l'imperatore Tiberio ancor bambino tradisce quasi colle sue grida la fuga di suo padre XLVI. 56. In eth di quattordici anni accompagna a cavallo il carro trionfale di Ottaviano 306.

CLELIA, fugge con altre nove donzelle dal campo di Porsenna, presso il quale era in ostaggio, e passa a nuoto il Tevere XXIV. 106. Se l'erige una statua equestre in Roma 100.

CLEONE, capo d'una masnada di schiavi ribellati in Sicilia XXXVII. 29. È fatto prigioniere e muore dalle sue ferite 33.

CLEONIMO spartono, comanda una flotta: fa lo sbarco in Italia. ed è rispinto prima da Emilio poi dai Padovani XXVII. 211.

CLEOPATRA figlia di Tolommeo Aulete: sue questioni col. fratello per la successione al trono d'Egito XLIV. 240. Suoi intrighi col figlio maggiore di Pompeo 241. Trova il mezzo di presentarsi a Cesare. Loro amori 244. Cesare dichiara lei regina, è suo fratello re d'Egito 245. Unitamente ad un secondo è da lui rimessa in possesso di quel regno. Forza delle sue grazie sul cuore di Cesare 260. Consequenza de loro amori 262. Avvelena suo fratello onde regnar sola XLV. 273.

Origine della passione di Antonio per Cleopatra. Sicureza di questia principessa andando a trovare Antonio XLVI. 102, e seg. Suo ingresso superbo e galante in Tarso, or'era Antonio 105. Conviti reciproci tra essa ed Antonio. Lusso e prodigalità di Cleopatra ivi., e seg. Le grazie del suo spirito sono più seducenti che quelle della sua bellezata 107. Vince Antonio, ed Ottiene da lui degli ordini per far morire sua sorella Arisne 108. Ritora in Alessandria, or'è ben presto seguita da Antonio 109. Sua assiduità per cattivarsi viennaggiormente il romano 112. Burla che gli fa in una pesca 113.

La passione di Antonio per Cleopatra ridestasi dopo alcuni diversivi che ne l'aveano allontanato XLVI. 219. Liberalità inconsiderata ad arbitraria di Antonio a suo favore ivi. 220. Portasi al generale romano al di lui ritorno dalla spe-

diziene contro i Parti 246. Suoi timori all'avvicinarsi di Ottavia moglie di Antonio .; Artifizioi de' quali fa uso onde ritenersi il di lui cuore 279-280. In una pomposa ceremonia è da lui dichiarate sua sposa legittima de viene dato il tuolo di re de're ai figli avuti con esso. 282. 283. Ella seduce Canidio , e col di lui mezzo impedisce che Antonio andando a fare la guerra ad Ottaviano, non la rimandi in Egitto 201. Feste superbe e galanti fra essa ed Antonio, mentre che si facevano i preparativi di guerra 202. Perla di gran valore stemprata nell'aceto e bevuta da questa principessa 203. Onori che le decretano gli Ateniesi 204. 295. Maliratta Geminio, che gli amici di Antonio, gli aveano manduto da Roma, per distaccarlo da essa, e lo costringe a prendere la fuga 300. Mania di questa principessa 302. Le viene dichiarata la guerra da Roma 3o3. Sciocca di lei facezia all' eccasione della presa di Torino fatta da Ottaviano 311. Sospettando Antonio che lo voglia avvelenare, essa si ride di lui 315.

Cleopatra sen fugge in mezzo alla battaglia di Azzio, ed è seguita da Antonio XLVI. 324. Si separa da lui 340. E va in Alessandria , ove si fa accogliere per astuzia 341. Imprende di far passare la sua flotta per l'istmo di Suez nel mar Rosso, Sopravviene Antonio, è la distoglie da questo progetto. Preparativi della regina onde difendarsi contro il vincitore 342. Prove ch'ella fa di veleni, e di serpenti 345. Si studia di farsi amare da Ottaviano, che invece cerca d' ingannarla ivi .. 346. Trattati e reciproche insidie tra essa, e il vincitore ivi . 347. Sospetti di Antonio contro di essa ivi . 348. Ch' ella sforzasi di dissipare ivi . Pelusio è data in mano ad Ottaviano per tradimento di Cleopatra 353. Fa portare nel suo monumento tutto ciò che il suo palagio rinchiudea di prezioso; sue viste in adest'occasione 354 Rinchiudesi nella sua tomba e manda dire ad Antonio ch'è morta 357. Questi essendosi ferito colla propria spada si fa portare a lei vicino, e muore fra le di lei braccia 358, e seg. Essa è presa viva 362. Ottaviago le permette di fare i funerali di Antonio 365. Ella cerca di morire, e ne è impedita dal timore di cagionare la morte de'suoi figli ivi .- Ottaviano la viene a visitare ivi . 366. Ella è avvertita che si deve farla partire in tre giorni 368. Ofre libamenti sulla tomba di Antonio ivi . 369. Si uccide facendosi morsicare da un aspide malgrado le precauzioni di Ottaviano ipi.

Idea della sua vita e del suo carattere 372. La di lei immagine è portata nel trionfo di Ottaviano 396. La sua etatua d'oro è collocata nel tempio di Venere 300.

Clienti: doveri reciproci tra essi e i loro patrocinatori XXIII. 83. 84.

CLIPEA o CLUPEA. I Cartaginesi ne formano l'assedio. poscia l' abbandonano XXVIII. 200, 210. Flotta de Cartaginesi battuta vicino a questa piazza da Valerio XXXII. 72.

GLODIO (P.), suo carattere. Solleva i soldati di Lucullo , contro il loro generale XL. 160. Altri tratti del suo carattere. Profana i misteri della dea Bona XLII. 6, e seg. Deputansi giudici straordinari per formare processo di questa empietà 10. 11. Formazione del processo 12. Cicerone depone contro di lui 13. I giudici si lasciano corrompere. È assoluto 15. Pompeo si unisce a lui 62. Tenta di farsi plebeo, per ottenere il tribunato ivi. Passa nell'ordine del popolo ivi. Impedisce che Bibulo perori al popolo all'uscire dal suo consolato 103. È sostenuto da due consoli degni di lui 107. 108. È

favoreggiato dai triumviri 109.

Propone parecchie leggi per aprirsi un varco ad attaccare Cicerone XLII. 110. Legge per la distribuzione gratuita del formento ivi . Pel ristabilimento delle compagnie degli artieri 111. Per la diminuzione dell'autorità de'censori ivi . Per l'abolizione delle leggi Fusia ed Elia 112-Inganna Cicerone, il quale Inscia passare tutte queste leggi 113. 114. Propone una legge che condanna all'esilio chiunque avesse fatto morire un cittadino senza formalità di processo ivi. Ed un'altra per assegnare de' governi ai consoli, ed affezionarseli contro Cicerone 116. 117. Arma contro di questo tutta la canaglia di Roma 118. Porta una legge contro di lui nominalmente 127. Questa legge passa, e nello stesso tempo quella che risguardava le provincie de' consoli 128. S' impossessa - del suolo della casa di Cicerone, e ne consacra una parte alla Dea della libertà 130. 131. Offeso una volta da Tolomeo re di Cipro, se ne vendica portando una legge onde ridurre questa isola in previncia romana, ed incarica a forza Catone di questa commessione 144, e seg. Motteggia invano Catone al suo ritorno da Cipro 150. Insulta Pompeo, che si distacca da lui 158. 159. Contrasti sanguinosi tra il suo partito e quello di Gabinio, che s' era messo nel partito di Pompeo 160.

Il pubblico edio dichiarasi in ogni maniera contro di Clo-

dio XIII 161. Si gitta nel partito dei repubblicani eigorosi 162. Macchina contre la viu di Pompeo, e lo cibiliga a rinchiodersi nella sun abitazione 163. Suo violenza e ano farore 168 165. È accusato da Milone 170. e zeg. E nominato edile 191. Accusa Milone innanzi al popolo ed insulta Pompeo che lo difendeva 288 Risposta degli artupici che egli applica a Ciescone, e che questi ritore contro di lui 280. 200. Le tavole delle sue leggi sono levate del Campidoglio da Ciescone itri. 291. E ucciso da Milone. Orribile tarbolenza in Roma. Suoi funerali XIII. 148. e zeg.

CLODIO (Sesto), alfiere, e fautore di tutte le sedizioni di P. Clodio, fa abbruciare il di lui corpo nella piazza pubblica XLIII. 149. 150. È condannato all'esi-

lio 171.

CLODIO, desertore dell'armata de triumviri, passa nel campo di Bruto, e vi annuncia la vittoria riportata dalla flotta repubblicana. Non gli si presta fede XLVI. 52. CLUILIO, dittatore di Alba, suscita una guerra contro i

Romani XXIII. 164.

CLUSIO, città d'Etruria, assediata dai Galli, implora il soccorso de Romani XXVI. 65. I Romani sono disfatti presso a quasta città dai Galli XXIX. 97. 98. Annibale perde un occhio passando la palude di Clusio 238

COCCEJO NERVA (M.), imprende un trattato per riconciliare Autonio ed Ottaviano e vi riesce XLVI. 121, e seg. Concorre con Mecenate a Pollione ad un trattato fra i due triumviri 123: 124. È console 181.

Cocchio. Privilegio accordato alle matrone di potersene servire XXVI. 47. XXXIV. 16. Primo senatore cui venne permesso l'aso per andare al senato XXIX. 60.

COLLATINI, origine di questa famiglia XXIII. 202. 203. COLLATINO (L. Tarquinio), marito di Lucrezia XXIV. 55. È creato console 68. Diviene sospetto, ed è obbli-

gato di rinunziare al consolato 80, e seg.

Colonie, stabilite da Romolo XXIII. 97, fantaggi di questi atabilimani XXVII 101. Lagonate e mormorio delle solonie romane XXXII. 16, e seg. Bodici ricusano di sammisiatrare il lore contigente. I cossoli fanno lore de viri rimproveri, ma inutilmente 17, e seg. Le altre diecitote eseguiacano il loro devere con gioja 1,9 contigente 24f., e seg. .

Celonna rostrale di Duilio XXVIII. 174.

Colonna d'oro massiccio nel tempio di Gianone Lacinia XXXIII 60.

COMAGENA, regno nella Scizia, Pretesa dipendenza dei . re di questo paese XLL 62.

Combattimenti celebri XXIII. 167, e seg. XXVII. 13. 14.

37. 38. XXX. 223. XXXI. 80. e seg.

Combattimenti di gladiatori. Loro istituzione XXVIII. 153. Dissertazione su questo soggetto XXIX. 41, e seg. Combattimenti degli atleti XXXV. 41. Senatore, che vuol

combattere come gladiatore XLV. 87.

Combattimento navale d' Azzio XLVI. 320 Di Drepano XXIX. 12. Di Eccomo XXVIII. 187. Delle isole Egate XXIX. 30. Di Milo XXVIII. 171. 172. All' isole di Lipari ivi. 174. Di Mionneso XXXIV. 137. Di Panermo XXVIII. 321.

Cometa, riguardata come una prova che Cesare era ricevuto fra il aumero degli Dei XLV. 233.

COMINIO (la città di), è presa dal console Carvilio

XXVII. 273. COMIO, re degli Artesj, mandate da Cesare nella Gran-Brenagua XLIII. 28. Entra nella lega generale de Galli contro i Remani 220. 221. Risolto di non fidarsi di al-. cun romano, ritirasi in Germania. Motivi della sua condotta 236, 236. Inganna con un artificio singolare Vo-

luseno che lo inseguiva 242. 243. Ferisce Voluseno in una pugna, e fa poscia la pace ivi. 244.

Comizio, parte di piazza pubblica in Roma XXXII. 78. Commedia e Tragedia: loro cominciomento a Roma XXIX 61. Commentari di Cesare : loro elogio . Da chi furono continnati XI.III. 229, e seg. Sulla guerra civile. Opinione sull'attribuirli assolutamente a Cesare XLIV. 6, e seg. La verità dei fatti n'è qualche volta alterata 59.

Concordia: viene ordinato di erigerle un tempio XXVI. 178. Sua consacrazione XXVII. 206. 207. Il console Opimio le inpala un tempio dopo la morte di C. Grac-

60 XXAVII. 126.

Confratelli della vita inimitabile . Formazione di questa società in Alessandria XLVI. 100.

Congiaria , distribuzioni gratuite al popelo romano

- XXIII. 194.

Congiura , per ristabilire i Tarquini a Roma XXIV. 74. Nuovo tentativo per parte degli stessi 116. I tribuni fanne correr la voce d'una congiura per parte de pariej XXV. 33. Congiura di schiavi 241. Della ciurma XXVIII. 178. 179. Prima congiura di Catilina XLJ. 107. e seg. Seconda 142, e seg. Congiura contro Cesare

XLV. 155, e seg.

Consacrazione: formola di questa ceremonia XXVII. 87. Evocazione delle divinità delle città nemiche assediate, ed esecrazione delle città stesse XXXVI. 126, c seg. Consacrazione del Campidoglio XXIV. 94. XL. 232. E

ordinato che non si potra consacrare un tempio senza

eil consenso del senato XXVII. 207.

CONSIDIO (Q.), detto ardito di questo senatore a Cesare

XLII. 84.

Consolato, Consoli, prima elezione di questi magistrati , e loro potere XXIV. 68. XXV. 6. Mutua dipendenza de' consoli, del senato, e del popolo 9, e seg. Formola che loro dava un potere assoluto 21. Interruzione di questa magistratura colla elezione de' decemviri 76. 77. Vengono creati de tribuni militari in vece de consoli 167. I consoli sono costretti dai tribuni, di nominare - Lord B ales un dittatore 208,

Legge che permette di scegliere un console plebeo XXVI. 176. 177. Primo console plebee cui si affida un esercito . Suoi sfortunati successi . Gioja de patrizi XXVII. 11. Due consoli patrizi. Dispute a quest'oggetto 29, e seg. I plebei rieutrano in possesso del consolato 33. Consele creato in età d'anni ventitre ed in sua assenza . 30. I Latini dimandano che venga loro accordato uno de' due posti 77, e seg. Primo esempio di due cousoli ple-AND IN TARREST bei XXX. 103.

Tempo in cui i consoli entravano in carica XXXI. 82. Due si dimettono per un fallo di formalità religiosa nella loro elezione XXXVI. 100. Due sono imprigionati dai tribuni 200. Un cittadino ch' era stata console non poteva essere rimesso che dopo un intervallo di dieci anni XXVII. 221. Decreto del senato che non permette di dar loro de governi se non cinque anni dopo ch' erano vusciti di carica XLIII. 143. Conveniva dimandare il consolato in persona 175. Consolato divenuto una mera decorazione XLVI, 128. Balbo primo straniero elevato a questa magistratura ivi. Cangiamenti Molti consoli d'un anno 133.

CONSUS, o Nettuno equestre, giuochi in suo ouore XXIII. 101. 0 19

Conviti de Romani. Digressione su 'questo soggetto. XXXI. 226, e seg. Origine del Insso che vi si introduce XXXV. 25. Leggi portate in diversi tempi per regolarne la spesa XXXVII. 17.

COPONIO, prediziona fattagli della battaglia di Farsaglia

da un remigante rodiano XLIV. 200.

CORBI. ed Orsua, principi spagnuoli decidono colla spada alla mano a chi spetta la città d'Ibi XXXII. 145. CORDOVA, origina di questa colonia romana XXXVI.

174.
CORFINIO, città de' Peligni stabilita dagli allanti ribelli,
capitale di tutta l'Italia XXXVIII. 185. Cesara l'asse-

dia e prende XLIV. bo, e seg.

CORINTO (la città di.), assediata senz'effetto da L., Quinzio XXXIII. 190, Una delle tre pastoje della Grecia 188. T. Quinzio fa risolvere ch'essa sarà resa agli Achei 208. E assediata da Mummio XXXVI. 169, Presa a rovinata 159. Bottino considerabile, quadri di sommo pregio 161.

CORIOLANO (Marcio). Suo carattera XXIV. 174, e e seg. Si distingue all'assedio di Coriolo 176. E e la hattaglia contre gli Anziati ivi, e seg. Come il suo valore è ricompansato 178. 179. Chiede il consolato, e gli viene rifistato 189, 190. Come egli sopporti questo rifino 179. Si qualità per l'assedio 179. 190. E condanna coll'essilo 210. Ritirasi presso i Volsci, ch' egli impegna alla guerra 215. Riceve il comando delle truppe con Tullo 217. Assedia Roma, dispragia l'ambarcia 18 de' senatori e quella de'sseredoù 218. 219. Leva l'assedio alle istane di sua madre, a ritorna al suo esilio 20, e seg. Sua morte 224, Rifassioni sulla sue buone e cative qualità 25, e seg.

CORIOLO, città de'Volsci, assediata e presa dai Roma-

ni XXIV. 176.

CORNELIA, figlia del primo Scipiene l'Africano, sposa di Tib. Gracco, madra de Gracchi XXXVII. 43. Cura ch'ella si prende della loro educazione iri. Detto di questa madre riguardo a suoi figli 44. Depo la loro morte ritirasi in Miseno 127.

CORNELIA, figlia di Matello Scipiona, redova dal giovane Crasse, si usisce in matrimonio con Pompeo XIIII. 158. Suo dolore riredeedo il marito dopo la pugna di Fartaglia XIII. 214. E testimone della di lui morta funesta 221. 222. Biceve le ceneri dello sposo 226. CORNELIO COSSO ( Aul. ), Fedi COSSO.

CORNELIO DOLABELLA (P.), Vedi DOLABELLA.
CORNELIO BUFINO (P.), console XXVIII, 10, Con

CORNELIO RUFINO (P.), console XXVIII. 19. Console una seconda volta in forza del credito di Fabricio Eo. 81. Prende Crotone e Locri, e trionfa 82. Congettura sulla sua dittatura 84. 1 censori lo scacciano dal senato, perche possedeva quindici marchi di argenteria 88.

CORNELIO SCIPIONE (Cn.). Per questo e per tutti
quelli dello stesso ramo Vedi SCIPIONE.

CORNELIO LENTULO (Cn.), console non può ottenere il ripartimento dell' Africa per terminare la seconda guerra punica XXXIII. 105.

CORNELIO LENTULO (L.), riporta una grande vitteria su Indibile e Mandonio XXXII, 207. 208. Ottiene l'ovazione XXXIII. 151.

CORNELIO CETEGO, CINNA, LENTULO, MERU-LA, SILLA. Vedi CETEGO, CINNA, LENTULO, MERULA, SILLA.

CORNELIO (C.), tribuno del popolo, ha una contesa cal console Pisone all'occasione delle leggi contro i tragli XL 144. Legge da lui emanata riguerdo alle di apenea eccordate dal solo senato 246. 347. Altra legge per obbligare i pretori a giudicare a norma del loroditto 348. El accusato Gieromo le diffende 240. 350.

CORNELIO, indevino annuncia a Padova la battaglia di Farsaglia nel tempo stesso ch'ella si da XLIV. 209.

CORNELIO, centurione dell'armata di Ottaviano, e capo d'una deputazione, chiede il consolato pel suo generale XLV, 325. Detto ardito, e miuacciante di quest'uffiziale 336.

CORNEIZIO (L.), accusa Bruto dell'emicidio di Cesare XLV. 347. È ammiraglio di Ottaviano XLVI. 169. Alla testa delle truppe che Ottaviano avea sbarcato in Sicilia fa una bella ritirata inuanzi a Sesto Pompeo 102.

CORNUTO, i snoi schiavi lo salvano dalla proscrizione

CORNUTO, pretore della città, si uccide all' arrivo di Ottaviano in Roma XLV. 328

Corona, osaidionale XVII. 60. XXXVIII. 206. Uso di portare delle corone assistendo agli spettacidi XXVIII. 279. Gerora di allore mittate nel gran triosfo. Corona di mirro halpiccolo XXXIV. 178. XII. 64. Corona di oro portata dal triosfatore XXXIII. 65. Corona civica XXV. 68. Mura. le ini. Navale XIII. 65. Rostrale XIVI. 206. Bere de corsne, cosa intendevasi per questa espressione 316. Cor.sa trojana, spettacolo dato da Agrippa e sua descrizione XLVI. 265.

CORSICA. Descrizione di quest'isola XXVIII. 176. Durezza de Cartaginesi verso gli abitanti ivi , e seg. Vedi SARDEGNA.

CORUNCANIO (Ti.), console XXVIII. 44. Primo gran pontefice plebeo 219.

CORVO (M. Valerio ). Vedi VALERIO. Corve, che va in soccerso di Valerio, allorche combatteva contro un Gallo XXVII, 38.

Corpo, macchina di cui servivansi i Romani per aggrappare i vascelli nemici XXVIII. 172.

Cospirazione. Vedi Congiura.

COSSO ( Aulo Corn. ), uccide Tolumnio re de' Vejensi in un combattimento, e riporta le seconde spoglie opime XXV. 201. 202. E comandante della cavalleria sotto il dittatore Mamerco Emilio 213.

COSSO (Aul. Corn.), è create dittatore XXVI. 118. Riporta una vittoria sui Volsci 120. Sua contesa con Manlio Capitolino, che fa mettere in prigione 127, e seg.

COSSO ( A. Corn. ), console per la sua imprudenza espone ad un gran periculo l'armata ch' ei comandava contro i Sanniti. E liberato del coraggio di P. Decio tribuno legionario. I Sanniti sono vinti XXVII. 54, e seg.

Costumi : regolamenti di Romolo su questo rapporto XXIII. 00, e seg. Quanto abbia contribuito alla grandezza di Roma , la severità de censori su quest'oggetto XXV. 81. e seg. (Vedi censura e Romani).

COTHONE, isola o porto di Cartagine XXXVI 134; COTI, re degli Odrisi, allesto di Perseo XXXV. 171. COTTA ( C. Aurelio ), nipote di Rutilio oratore XXXVIII.

15a. Accusato si esilia volontariamente 18o. Console XL. 21. 62. COTTA (L. Aurelio ), tribuno del popolo , vuole abusa-

re del potere della sua carica per dispensarsi dal pagare i suoi debiti XXXVII. A. COTTA (L. Aur.), console è escluse dal comando delle

armate col suo collega per un detto del secondo Scipione Africano XXXVI. 180.

COTTA ( L. Aur. ), accusato dal secondo Scipione l'Africaso , è assolte XXXVII. 10, 11.

COTTA (M. Aur.), collega di Lucullo nel consolato è mandato in Bitinia XL. 97. Si fa battere da Mitridate e8. Prende e saccheggia Eraclea 138. Di ritorno a Roma è spogliato della dignità di senstore 139. 140.

COTTA (L. Aur. ), pretore, porta una legge per dividere la giudicatura tra il senato, ed i tribuni del teso-71 -11 4 4500 ro XL. 199.

CRASSO ( P. Licinio ), è creato sommo pontefice prima di aver sostenuto alcan magistrato curule XXXI. 75. Eletto console con Scipione, parte per portarsi nel Brazio XXXII. 199. La malattia spargesi per la sua

armata 219. Suo elogio XXXIII. 24.

CRASSO (P. Licinio), console va alla guerra contro Perseo . Inquietudine de'Romani XXXV. 188. Si porta aella Tessaglia 194. È raggiunto da Eumene 195. Combattimento di cavalleria, in cui Perseo ha de' vantaggi 196, e seg. Fa passare alle sue truppe in tempo di notte il fiume Peneo, per metterle in sicurezza 202. Dolore e vergogna de Romani 203. Perseo gli manda a chiedere la pace. Ei glie la ricusa 205, e seg. Le dne armate, dopo alcune lievi spedizioni, si ritirano in quartieri d'inverno 200. Lagnanze contro di lui 140.

CRASSO (P. Licinio) console, primo sommo pontefice, cui sia stato dato un comando fuori d'Italia, va a fare la guerra ad Aristonico XXXVII. 36. Tratto di eccessi-

va severità ivi. Sua morte funesta 37.

CRASSO ( L. Licinio ) , in età di ventun'anno accusa Carbone XXXVII. 165. Sua timidezza allorche parlava in pubblico 166. Occasione in cui prende il partito contro il senato 167. E nominato console XXXVIII. 132. Desidera inutilmente di trionfare 134. Sua integrità e sua nobile confidenza 136. Censore con Domizio, fa un ordine contro i retori latini 146. Suo lusso 148. Contesa fra lui ed il console Filippo, il quale avea insultato il senato 172. 173. Sua morte. Riflessioni di Cicerone su questo rapporte 174.

CRASSO, padre e figlio uccisi per ordine di Mario

XXXIX 13.

CRASSO (M. Licinio), figlio e fratello de'due precedenti XXXIX. 13. Sue avventure in Ispagna. Ei vi fa qualche sedizione 133. Si unisce con Silla 134. Si arricchisce co'beni de' proscritti 186. Pretore, è incaricato della guerra contro Spartaco. Sua severità. Fa decimare una coorte XL. 46. Costringe Spartaco a ritirarsi verso lo stretto di Sicilia 48. Lo rinchiude nel Brazio con delle lines tirate da un mare all' altro . Spartaco sforza le linee 49. 50. Spavento di Crasso . Riporta un vantaggio che rianima le sue speranze ivi . Ottiene una nuova vittoria 51. Uno de' suoi Inegotenenti e il suo questore

sone sconfitti ivi. Ultima zuffa in cui Spartace è vinto ed nociso 52, Gli è decretate il picciolo trionfo 54.

Rivalita fra Crasso e Pompeo XL. 183. Sue ricchezze. Mezzi co' quali se le procacciò 184, e seg. Sue maniere popolari ed obbliganti 187. 188. Sua rivalità con Pompeo sempre lontana dalla violenza 100. Vero carattere della sua condotta 191. Sua inclinazione alle lettere ed alle scienze ivi. Dimanda il consolato con Pompeo. Tutti e due sono eletti 192. 193. Dissapore fra i due consoli ivi. Si riconciliano e congedano i loro eserciti 231. Crasso è in sospetto di aver avuto parte nella congiura di Catilina XLI. 108. E fetto censore con Catulo. Non si accordano insieme, e rinunziano 115, 116, Consiglio ch' egli dà a Cicerone sulla congiura di Catilina 104. El denunziato come partecipe della congiura. Qual parta possa credersi ch' egli n' abbia avuto 224. 225. Libera Cesare, perseguitato dai creditori XLII. 53. Prende delle misure con Pompeo onde pervenire al secondo consolato 306, e seg. Il console Marcellino gli eccita a spiegarsi . Loro risposte 309. 310. Vedi POMPEO .

Besendo toccato a Crasso il ripartimento della Siria, ne dimostra una folle allegrezza, e concepisce progetti chimerici XLII. 327. Imprende di fare la guerra ai Parti. Mormorazioni de cittadini. Orribile ceremonia praticata da un tribuno per caricarlo d'imprecazioni 328. 329. Preteso cattivo augurio Cauneas 33o. Prima di partire, riconciliasi con Cicerone ivi. Torto che gli fa il dispregio delle popolari superstizioni XLIII. 85. La guerra che era per fare ai Parti era certamente ingiusta ivi. Detto di Dejotaro sulla di lui età 86. Entra in Mesopotamia, e dopo avere sottomesse alcune città, ritorna a passare il verno in Siria 87. 88. Sua avidità . Saccheggia il tempio di Gerapoli , e di Gerusalemme ivi . 8q. Dopo questo momento è sempre sfortunato. Pretesi presagi della sua sfortuna 90. Sua folle e cieca fidanza 91. Scoraggiamento della sua ar-mata all'udire il valore de Parti. Artabazo gli conduce de soccorsi e gli dà degli avvertimenti ch' egli dispregia o3. Passa l'Eufrate, e rientra in Mesopotamia o5. Tradito da Abgaro s'impegna ne deserti di esea 97. 98. Si appresta a combattere i Parti 100. Si da la battaglia 103. Suo figlio è ucciso 107. I Parti gliene presentano la testa insultandolo ivi . Sua eroica costanza. La notte pon fine al conflitto 208. Dolore ed avvilimento de' suoi soldati, e del loro generale 1eg. Col favor della notte, gli avanzi ritiransi nella città di Carres.

Down Bright Co

222
Sono incalanti dai Parti 112. Cresso se ne fugge dalla cipà, e di suove si afida ad un traditore 113. Trova il destro di scappare e non se ne appreblia 114. Perfidia di Surena, che lo invita fraudolentemente ad una conferenza. L'ammotinamento del suoi le costrigue ad andirri 115. È si vì è uciosi 18. Egli era del pari inetto e presontuono 119 La sua testa è pertata al re del Pari 1121. La sua morte è funesta alla levetà di Roma 125.

CRASSO (P.), figlio del precedente, fa delle conquiste considerabili aella Golica in qualità di laegotenente di Cesare XLIL 275. Soggionga l'Aquitania XLIL, 10, 11. Va a raggiungere suo padre nella guerra contro i Parti. Suo carattere 90. Dopo aver fatto prodigi di valore nella battaglia contro questi popoli, è vinto e ridutto a farzi uccidere dal suo scudieres 107.

CRASSO (M.), secondo figlio del celebre Crasso, serve sotto Cesare nella guerra civile XLIV. 86. Sue prodez-

ze contro i Misj ed i Bastarni XLVI, 260.

CRASSO (Canidio). Vedi CANIDIO.

CRASTINO, vecchio uffiziale di Cesare: sue coraggio alla battaglia di Farsaglia XLIV. 199. Sua morte 205. Creditori: loro inumanità verso i loro debitori XXIV. 1/2.

145 XXVL 243. 244. Regolamento contro di essi XXVII. 113.

CREMERA, fiume, presso il quale ebbe luogo la funesta disfatta di Fabio XXIV. 252.

CREMONA . Colonia XXIX. 125.

CRETA, CRETESI: guerra ingiusta che loro dichiarano i Romani XL, 253. L'isola è soggiogata da Metello XLI. 25. e seg.

CRISPINO (T. Quinzio) . Vedi QUINZIO.

CRISSO, associate a Spartace XL. 40. È disfatte ed uc-

GRITOLIO, uno dei principali fautori della guerra degli Achei contro i Romani XXXVI. 152. Sparisce senza che s'abbia mai potuto sapere, che sia divenuto di lui 155.

CROTON<sup>4</sup> (la città di ) è presa per l'astuzia del console Rufino XXVIII. 82. 83. È presa pure da Annone, e da Bruzi XXX. 220.

CRUSTUMINI, vinti de Romolo XXIII. 105.

CUMA: impresa de Campani contro questa città resa vana da Sempronio XXX. 206. 207. Il quale la difende contro Annibale 208. Pugna navale vicino e questo luogo tra Menecrate ammiraglio di Sesto Pompeo e Calvino ammiraglio di Ottaviano XLVI. 169. 170:

CURE, capitale de' Sabini XXIII. 110.

CURIAZJ (1), combattono contre gli Orazi XXIII. 167, e seg. La famiglia de Curiazi trasferita a Roma è posta nel novero delle famiglie patrizie 183.

CURIE: loro stabilimento XXIII. 78. Adunanze per cu-

rie XXIV. 8.

CURIO DENTATO (M.), console, riporta un doppio triono XXVIII. 19. Ricensa i desativi de' Sanniti, Sun moderazione izir. 120. Fatto console per la seconda volta fa vendere un cittadino per aver ricussato di arrolarsi 85. Termina la guerra contro l'irro con una grade vittoria 86, 87. Suo celebre triono 89. E fatto censole per la terza volta 93. Censore, fa costruire un accupate dotto 99. 109. Si giustifica di aversi appropriato una parte del bottico izir.

CURIO (Q.), è scacciato dal senato dai censori XL. 230. Entra nella congiura di Catilina XLL. 148. Ne scopre il segreto ad una donna 152. Sedotto da Gicerone lo

ioforma di tutto 190.

Curione, sacerdote. Sue funzioni XXIII. 78. Gran curione. Prime plebeo che fu innalzato a questa dignità

XXXII 14.

CURIONE (C. Scribonio), console XL. 11. Sue geste in Macedonia. Sua fermezza a sosteuere la disciplina 55. Triona 56. Fu un singolare oratore 58. 59. Interestandosi in favor di Cicerone è dato da Clodio in lalla ngli insulti della canagla XLII. 117, e sec.

CURIONE (C. Scribonio), figlio del precedente. Suo teatro XIII: 164, Suoi legami di dissolatezze con Antonio 355. Designato tribuno si lega a Cesare, sedotto delle di lui largizioni XLIV. 15. Sua condotta artiferiona per servirio 18. 19. Paunge sul vivo Pompeo, beaché questi facesse pompa di tutta la moderazione 21. Il censore Appio lo vuol diffamare, am non vi riesce 22. Sua destrezza per condurre il senato a quel punto che voleva Geare 28. Evgge da Roma, e vaa novar Cesare 36.

Curione è mandate da Cesare in Sicilia XI.IV.63. Passa in Africa per farri la guerra contro Varo e Giuba. Primi vantaggi ch' egli riporta 119. Varo procura di avirare a se i di lui soldati. Sua farmezza in questo pericole, snoi discorsi al consiglio di guerra ed ai soldati 121, o seg. Questi gli promettono fedelth 127. E raggiunto da Giuba.

- Digitality Cong

124

Presunziona di Curione 129. Battaglia in cui la sua armata è totalmente disfatta. Si fa uccidere 151, e seg. Sorte funesta di quasi tutti quelli che non erano periti nella pugan. Àrroganza e crudettà di Giuba 135. Riflessione sulla disgrazia e temerità di Curione izi. 134.

CURZIO (Mezio), combatte alla testa de Sabini, e mette in fuga i Romani XXIII. 107. Quindi è rispinto da' Romani 108.

CURZIO (C.), console XXV. 156.

CURZIO (M.), si consacra agli Dei infernali, e si getta in una voragine, apertasi in Roma, che tosto si chiuse da se XXVII. 10. 12.

## $\mathbf{D}$

- DAGO, lo sterso che la dea Siria onorata a Gerapoli XLIII. 88.
- DALMATI, vinti da Figulo e da Nasica consoli XXXVI. 101. Poscia da Metello, che prende il soprannome di Dalmatico XXXVII. 138. Soggiogati da Ottaviano XLVI.
  - DAMASCO . Areta s'impadronisce di questa città , e n'è scacciato da Romani XLI. 79.
- DAMASIPPO (Bruto), pretore dietro gli ordini del giovane Mario console, fa scanuare molti senatori XXXIX. 149 Silla lo fa morire 159.
- DAMOFILO, abitante d'Enna; la sua crudeltà è çagione della ribellione degli schiavi in Sicilia. Come venga tratsato da' suai XXXVII. 27. 28. Dolcazza e bontà di sua ficila ici.
- ngiia 122. DARDANI, popoli vicini alla Macedonia. Filippo vuol dare il loro paese ai Bastarni XXXV. 158. Mandano a
- Roma a tal eggetto ambaeciatori 160. DASIO Altinio, traditore de Cartaginesi, come lo era stato de Romani XXXI. 56. Anaibale fa abbruciar vivi sua moglis ed i suoi figli 58.
- DASIO, concerre con Blasio a dare in mano ai Romani
- Salapia XXXI- 192.
  Debiti: turbolenze a Roma su questo rapporto XXIV.
  118. e seg. Larzio dittatore le acquieta 126. Nuovi torbidi calmani dal console Servilio 142, e seg. Essi di-

Vengono violenti più che mai 149. Naove turbolenze XXVI. 157. Gio che si debba pensare della condotta del senato 249. Misure saggie e prudentemente mandate ad effetto per liberare i debitori XXVII. 33, Nuove disseusioni XXVIII. 23. 24.

Debitori: inumanità de creditori a loro riguardo XXIV. 142. XXVI. 243, e seg. Leggi delle dodici tavole quan-

to severe contr' essi 246.

Decemiri, creati per compilare un codice di leggi. A quanto estendessi il loro potere XXV. 76. Formano dieci tavole di leggi che sono accolte e sanzionate dal popolo dopo un maturo esame ŝi. 2a. La loro carica dura un secondo anno. Strano abuso ch'essi fanno della loro autorità 83, e seg. Mantengoni essi stessi un terzo auno nel loro posto, ed esercitano ogni apecie di trannia 90. I Sabini e gli Equi vogliono approfitare di questi torbidi. Difficolti per la leva delle truppe. I soldati si lasciano vincere da nemici 91, e seg. Assassinio di Siccio 97. Ribellione, e ritirata de'soldati al morte di Virginia 196, e seg. I decemiri sono costretta rinunziare alla loro carica 116. Sono chiamati in giudizio dai tribuni 129, e seg. Due mnojono in prigione, e gial altri toto sono cesiliati 126.

DECIDIO Saxa, luogotenente de' triumviri nella guerra contro Bruto e Cassio XLVI. 25. In Siria è abbando-

nato da' suoi soldati e si uccide 151.

Decima parte del bottino, consacrato ad Apollo XXVI. 45.

Decimazione, d'un armata colpavole XKIV. 274. D'una
coorte XL. 47. Di parecchie compagnie XLVI. 130.

DECIMIO, collega di Popilio nella sua ambastata XXXVI.

45. Sua moderazione 45.

DECIO (P.), tribuno legionario, libera col suo coraggio l'armata comandata da Cosso dal pericolo cui l'avea esposta l'imprudenza del suo generale XXVII. 54. 55. Console, si sacrifica nella battaglia contro i Latini 86, -

DECIÓ MURE (P.). figlio del precedente, console XXVII.

170. Console per la seconda volta 200. Perora in favore della legge, che comunica il sacerdozio al popolo
215. E creato pontefice 215. E fatto console per la terza volta 222. Gli viene prorogato il comando dopo il
suo consolato per lo spazio di sei mesi. Sbareglia i
Sansiti, e li costrioge a ritirarsi 226. Prende molte
piazze nel loro paese 226. È chiesto per collega da Fa-

bie 239. È console la quarta volta ivi . Piccola contesa fra lui e Fabio suo cellega all'oggetto della divisione delle provincie 243, e seg. Egli si sagrifica in una celebre battaglia contro i Sanniti ed i Galli. I Romani riportano la vittoria 254, e seg.

DECIO MURE (P.), figlio del precedente, console XXVIII. 73. Voce sparsasi del suo sacrificio ivi. Il fatto è in-

certo 74.

DECIO GIUBELLIO, tribuno legionario mandato con una legione in guarnigione a Reggio, ne scanna gli abitunti, e s'impadronisce della città XXVIII. 44. Severa vendetta che fanno i Romani di questa legione 101. Sorte

funesta di Decio 103. 104.

DECIO MAGIO, si oppone al ricevimento di Annibale in Capua XXV. 149. Sua fiera sicurezza all'entrata di Annibale 151. Dal quale è fatto prigioniero 157. Rinfaccia ai Campani la lore codardia 158. È portato in Egitto da una procella ivi .

Decurione, ufficiale di cavalleria XXV, 225.

Dei infernali XXVIL 81. 87.

Dei tutelari : formola per invocarli da una città assediata AXVI. 30. Ottaviano associato agli Dei XLVI 380.

DEJOTARO, si salva dalla strage de tetrarchi di Gallogrecia uccisi per comando di Mitridate XXXIX. 94. Suo detto a Crasso sulla di lui età XLIII. 86. Conduce soccorsi a Pompeo XLIV. 149 Chiede grazia a Cesare, e non l'ottiene che in parte 264 265. N'è maltrattate 273. 274. Sua morte, sua crudeltà contre la propria famiglia Xt.VI, 132, 133.

DELDONE, re de Bastarni, ucciso da M. Crasse, lue-

gotenente di Ottaviano XLVI. 260. 261. DELFO. Bruto e i due figli di Tarquinio vi vanno a consultare l'oracolo XXIV. 52. I Romani mandano a consultarne l'oracolo all'occasione dell'improvviso accrescimento del lago d'Alba XXVI. 29. Essi vi mandano una coppa d' ero 48. I deputati che la portane sono arrestati dai pirati. Generosa condotta di Timasiteo lore cape 54. 55. Oracolo di Delfo caduto in dispregio al tempo di Cicerone XXVIII. 38.

DELLIO, ufficiale incaricato di condurre Cleopatra ad Antonio, corteggia questa principessa XLVI. 103. Sue facezie sulla dote ch' esigeva Antonio dagli Ateniesi pel suo matrimonio con Minerva 147. Abbandona Autonio.

Suo carattere 301.

DELO, sensa mura e sens'armi. Difeso dal sele rispetto

per la religione XXXIX. 64. Saccheggiato da Metrofane generale di Mitridate ivi .

DEMARATO, di Corinto, pedre di Lucumone XXIII 195. DEMETRIADE, città di Tessaglia, una delle tre passoje

della Grecia XXXIII. 188.

DEMETRIO di Faro XXIX. 81, Costrigne i Romeni a fargli la guerra 119. Viuto dal gonsole Emilio si rifugge in Macedonia 121, e seg. Impegan Filippe a dichiararsi in favore di Annibale contro i Romani XXX.

196 197.

DEMETRIO, figlio di Filippo, re di Macedonia, condotto come ostaggio nel trionfo di Quinzio XXXIII. a 37, E mandato a Roma de suo padre XXXV. 51. 52. Testimonianze di simu fattegli de Romani 55. 66. Iaquietudini di suo fratello Pereco, e gelosi dello stesso padre coutro di lui 70, e seg. Suo padre lo fa morire 73.

DEMETRIO, figlio di Seleuco re di Siria, tenuto in cutaggio a Roma, chiesde inderso la permissione di ritornare in Siria, per salire al trono, renduto vacante dalla morte di Antico ZXXVI. 83, 46 Fugge da Roma, arriva io Siria, ed è generalmente riconosciuto per re 86, DEMETRIO liberto di Pompeo, Sue ricchezze, sua into-

Jenza XLI. 89.

DEMOCARE, liberto, ed ammiraglio di Sesto Pompeo, maltratta la flotta di Ottaviano XLVI. 171, È interamente disfatto da Agrippa 195.

Denari . Moneta d' argento XXX. 80.

Desertori puniti XXX. 208. Altro esempie di simile punizione XXXVI. 208. 209.

DIANA, tempio erefto in sue onore da' Romani e da' Latini XXIV. 24.

DIANIUM, in Ispagna, oggi Denia XL. 23.

DIDONE, fundatrice di Cartagine XXVIII. 117. DIEO, uno de principali fantori della guerra degli Achei

sta 157, 158.

DIOFANE, generale degli Achei, fe levare l'assedio di

Pergamo in forza del suo valore, e della sua abilità
XXXIV. 130, e seg.

DIONE, capo dell'ambasciata degli Alessandrini a Roma,

assassinato XLIL 284.

DITEUTO, figlio di Adiatorige. Contrasto di generosità ammirabile fra lui e suo fratello. È fatto da Ottaviano sacerdote di Bellona a Comana XIVI 397.

Ditatura Dittatere: fondazione di questo magistrato. Suo potere XXIV. 125. Bilessoni sopra la ditatera 288, 129. Dittatore creato per attacene un chiedo nel tempio di Giore XXVI. 183. Primo distatore tratto dal popolo XXVIII. 29. Idea generale di questa magistratura XXX. 57, 38. Era protitora di distatore di montare a cavallo all'armata senza un espressa permissione del popolo 59. Autorità della dittattra §2. Entereuzione di clutre cento e venti anni fino all'elezione di Sila XXXIX. 78, Quantos era divenuta odiosa dopo Sila XXIII. L'Decreto che la abolisce per sempre dopo la morte di Cesare XIV. 205.

DIVIZIACO eduo, ottiene la grazia da Cesare per suo fratello Dumnorige XLII. 235. 236. Va a trovar Cesare onde pregarlo a nome de' Galli di far guerra ad Ario-

visto 242.

Divorzio, sconosciuto a Rema per lo spazio di molti secoli. Primo esempio XXIII. 90. XXIX. 76.

DOLABELLA (P. Cornelio), console disfa i Senoni XXVIII, 28.

DOLABELLA, al termine della pretura parte per la Cilicia, e conduce per luogotenente Verre, di cui protegge i delitti XXXIX. 210. 211.

DOLABELLA (Cn. Cornelio), console XXXIX, 180. Proconsole in Macedonia riporta il trionfo XL. 56. Accusa-

to da Casare, è assolto 70.

DOLABELLA (P. Com.), genero di Cicerone accusa

Ap. Clodio Pulcherio XLIII. 271. Nato patrizio, si fa
piebeo, e tribuco del popolo, e suscita in Roma de'torbidi violenti, che non sono acquetati se non colli rarrivo

di Cesare XLIV. 295, e 265. Sua condotta dopo l'assassinio di Cesare, cui succede nel consolto XLV. 1850.

Atterra un altare aretto in coure di Gesare 207. Augonio gli fa dare il governo di Siria 214. Cassio vi arriva, e se ne impossessa meotre che Dolabella si ferma

nell'Asia minore, ove fi trucidare Trobonio 265. Ten
ta di ripigliare la Siria, ed è ridotto da Cassio a farsi scannare 275, e 262.

DOMIZIO (Cn.) console XXVII, 101.

DOMIZIO GALVINO (Cn.), distà intieramente i Senoni che marciavano contro Roma XXVIII. 29. Eletto censore, è il primo plebeo che abbia dato compimento alla numerazione 72:

DOMIZIO ENOBARBO (Cn.) console, riceve un' ambasciata dal re degli Arverni XXXVIII. 144. Vioce gli Al-

20

lobrogi e gli Arverni 145, e seg. Sua perfidia verso Bituito 148. Sua vanità 149, Trionfa 150. Esercita la censura con somma teverità 153.

DOMIZIO ENOBARBO (Cn.), tribuno del popolo accusa Scauro d'una specia di profanazione. Sua generosiia XXXVIII, 41. Trasteriree al popolo la nomina de' poatefici, e degli auguri 42. Viene poco dopo eletto egli stesso gran pontefica ioi. E fatto consolo 15o. Cassore coll'oratore L. Crasso si accorda male con lui stetore coll'oratore L. Crasso si accorda male con lui ste-

DOMIZIO ENOBARBO (Cn.) è vinto in Africa da Pompeo, ed ucciso nella battaglia XXXIX. 200.

DÓMIZIO ENOBARBO (Le), questore, distipa della plelughia struppansi XI., 261. Escondo pretore, si dichiara contro Cesara XLIII. 24. Escondo pretore, si dichiara contro Cesara XLIII. 24. Escondo pretore il consolato con Rompo e Cracrois solo, a chiada-re vi consolato. Suo carattere 25.45. Suo inflame convenzione no consola. Suo carattere 25.45. Suo inflame convenzione no contro Miltone 162. E nominato per succedere a Cesare nel governo della Gallia XLIV. 36. È assedinto da Casare in Corfinio 50. Le sue truppe promettono a Cesare di darglialo nella mani 52. Vuolo avvelenarsii. il suo medico gii da un soporifero in vece di relencio. Gesare gli perdona 55. Sua stolia presutucione 187. È ucciso nella battaglia di Farsaglia 26. 207.

DOMIZIO ENOBAÑBO (ch.). Églio del procedente, he compreso nella condanna per l'ausassinio di Cenara, hen che non foiss nel novere de congiuent XLV. 369. Alla testa di cinquanta vascelli si unive a Marco XLVI 28. Distrugano un rinforco amandato ai triumviri 60. Dopo la battaglia di Filippi occupa qualche tempo il mare sensa riconocerce aicun capo 67. Raggiugae Antonio colla sua flotta 119. Antonio costretto di alloatanaraelo gli di goreno della Bilinia 123. La sua famiglia fa parte di quallà de Cesari pel marrimonio di suo figlia con Antonia 165. E cossolo 848. Protegge Antonio 287. La scia Roma per raggiugaerla 288. Imprende di impegnatationi ri riesce 290. 201. Passa nel partito di Ottaviano 17. Sua morte 314, 315.

DOMIZIO CALVINO (Cr.), console XLIII. 142. Comanda il centro dell'armata di Cesare alla battaffia di Farsaglia XLIV. 196. E battato da Aranace 268. E console per la seconda volta XLVI, 115. Sao Iricolo., Sua severità rapporto alla disciplina 139, 130. 130

DORILAO, generale di Mitridate XXXIX. 88. La sua armata è battura da Silla qu.

DRAPE, senonese, capo de' Galli ribellati XLIII. 238.

E preso 239. Muore di fame in prigione 242. DRUIDI, erano i pontefici, i filosofi, i poeti, i giudici

de' Galli XLIL 203. 204. Loro capo 205.

DRUSO (M. Liv.), tribuno del popolo, di concerto col senato si oppone a C. Gracco auo collega XXXVII. 111. Approfitta della sua assenza per rovinare i di lui affari

114. Console 190. Batte gli Scordisci 151.

DRUSO (M. Liv.), figlio del precedente, tribuno del popolo, è ricercato dai senatori, che volevano ricuperare la giudicatura XXXVIII, 163. Si adopera di affezioaarsi la plebe con leggi a lei favorevoli, e gli alleati colla promessa di farli cittadini romani ivi. 164. Il console Filippo e Cepione si dichiarano contro di lui ivi . Sue violenze contro i propri avversari 166. Fa passare molte leggi favorevoli le une al popolo, le altre al senato 167. Imbarazzo di lui per non poter mantenere la parola agli alleati 169 E assassinato 176. Suo carattere 77. Tutte le sue leggi sone annullate 178.

DRUSO, figlio di Livia. Sua nascita XLVI. 164. Alleva-

to nel palagio di Ottaviano ivi . 165.

Duello . Riflessioni su questo soggetto XXXI. 92. 93. DUILIO, iribuno del popolo, impedisce ai suoi colleghi di mantenersi in carica per l'anno seguente XXV. 138, e seg.

DUILIO (C.) console, riporta sui Cartaginesi una celebre vittoria navale vicino alle coste di Milo XXVIII. 171, e seg. Suo trionfo navale 174. Sua censura 184.

DUMNACO Angevino . Vedi Drape.

DUMNORIGE eduo, tradisce Cesare, il quale gli perdona sulle istanze di suo fratello Diviziaco XLII. 234. Ricusa di seguir Cesare nella Gran-Brettagna, ed è ucciso XLIII. 40. 41.

Durazzo o Dirrachio, città nell' Epiro. Magazzino generale di Pompeo XI.IV. 156. Vedi Pompeo, Cesare. BURONIO (M.). E scacciato dal senato per essersi ac-

cinto a difendere il lusso XXXVIII. 130.

Duumoiri, nominati per giudicare Orazio, sulla uccisione della sorella XXIII, 173. XLI. 168. Vedi Orazio. E per comandare la flotta XXVII. 185.

EBURONI, popoli della Gallia XLIII. 48. ( Vedi Ambiorige, e Cesare). Cesare ha in pensiero di esterminarli 71. 73. Il loro paese è distrutto e devastato 77.

Ecclissi del Sole, che spaventa i Romani XXXIV. 220. Ecclissi della luna predetta da Sulpizio Gallo XXXV.

ECNOMO, città e monte di Sicilia, presso cui i Romani ripertano una celebre vittoria sui Cartaginesi XXVIII. 187.

Edili, Edilinà. Edili plabei, loro inituzione, e loro funzioni XXIV. 167. Edili patrizi o curuli. Loro elezione XXVI. 181. Descrizione sommaria delle funzioni di questa magistratura 205, e 2g. Obbligo di passare per questa carica, onde aver accesso alle altre. Sue eccedenti spese negli spettacoli, e gisuochi magnifici ch' essa dovera dare 216, e 2g. Edili Cerceli XLV. 138. Interruzione dell'edilità curule: è ripristinata da Agrippa XIVI. 262.

Editto de preteri , cosa fosse XL. 247.

EDUI, primi alleati de Romani nella Gallia, e sovente chiamati loro fratelli XXVII. 14,65 Si fanno capi di una delle due fazioni che dividevano la nazione de Galli XLII. 202. Zesi tolgoni dall'allenar romana XLII. 202. Loro ribellione 207. Ricorrono alla clemenza di Cesare, e ottengono la pace 236.

EFESO, accoglimento galante che si fa ad Antonio in

questa città XLVI. 99.

EGATE, isole, presso alle quali i Cartaginesi sono disfatti sul mare XXIX. 32. E conchiudono un trattato con Lutazio 34.

EGERIA, ninfa con cui Numa fa credere di aver conferenze XXIII. 137.

REGRIO, sujute della famiglia del Collatini XXIII. 202, 203, EGITTO, successione de suoi re dopo Lairo. Testamento di Alessandro a favor de Romani XLI. 113, e eeg. Diritti pretesi da Romani su questo regno XLII. 143. Ristabilimento di Tolomo Auleto (Fediro TOLOMEO) Egitto sommesso ad Ottaviano, e ridotto a provincia romana. Ricchezze immense che sommisistra al vincitore XLVI. 579, Precauzioni singolari che prende Ottaviano rapporto a questa provincia 381. Felicità dell' Egitte sotto l'impero romano 380.

EGNAZIO (Gellio), generale de Sanniti, impegna gli E-

rusci ad unirsi a loro XXVII. 227.

Ele/anti: timore e scompiglio delle truppe romane la prima volta che ne voltero XXVIII. 43. Trovano il mezio di spaventarli 32. Se ne conducono in trionfo go. J Romani li chiamarono dapprima buoli di Lucavia 120. Se ne trasportano dalla Sicilia a Roma 22/4 Maniera in cui Aminiera di ucciderli quando non si potevano pli reggera XXXII. 93. Prima occasione in cui i Romani se ne aerono nelle battaglie XXXIII. 134. Modo cou cui Marcio li fa scendere dal pendio d'una montagna XXXV. 217. 218. Commiserazione del popolo per quelli che sono uccisi ne giucchi dati da Pompeo XIII. 23.5. Combattimento memorabile d'un soldato contro uno di essi XIV. 41. Quarants elefanti impiegati per portare delle lumiere nel trionfo di Cesare 83.

ELEPOLO, torre e macchina di guerra XL: 103.

ELI: combattimento presso a questa città, in cui Filippo è messo in fuga da Sulpizio XXXII. 120, 121.

ELIO; nome d'una famiglia romana, in cui l'amore della poveria fu portato fino al più alto punto XXXVI. 89. Vedi TUBERONE.

ELISA . Vedi DIDONE .

ELLESPONTO. Antioco turbato dalla perdita d'un combattimento navale, abbandona questo passaggio importante ai Romani XXXIV. 139. 140.

ELVEZJ, animati da Orgenorige prendono la risoluzione di uscire dal loro passe per cercar di stabilirio iltrore XIII. 225, Orgenorige aspira a farsi re. Si volca processarlo 227. Muore 226, Il suo piano è nulladimento seguito ini. Gii Elrezi si mettono a marciare 220. Dominandano a Cesare la permissione di passare il Rodono ini. Casare loro la nega 256, Passano la stretta informatione della Mandono ini. Casare la Tragurini sione raggiunti al passo della Saona, e battuti da Cesare 232, gli masda un'ambasceria ini. Bimangono vincitori in un combattimento di cavalleria 234, Vanno ad attacar Cesare, e sono vinu 257, 218. Cesare li rimanda nel loro passe 250.

ELVIA , madre di Gicerone XXXIX. 190.

ELVIO CINNA, vile adulatore di Cesare XLV. 147. 151. Suo sogno funesto. È trucidato 203.

EMILIO (Mamerco), tribuno militare col potere di con-

mole XXV. 19.0. Creato dittatore, riporta una vittoria strepinota su Toliumbio 201. 202. Dittatore la seconda volta 204. Riduce la censiria a diciotto mesi 205. Olto de censori contro di lui 107. È fatto di nuovo dittatore 215. Rincora il popolo, che si era uterrito per la sconfitta ricevuta dai Vejenii 214. 215. Sui quali riporta una segnaltat vittoria si fimpalronisce di Fidene e rinunzia alla terza dittatura, sedici ziorni dopo averla assunta 107, e seg.

EMILIO PAPO (L.) console, ottiene sui Galli una celebre e sanguinosa vittoria presso a Telamone XXIX.

99, e seg.

EMILIO (L. Paolo) console, porta la guerra nell'Illirio XXIX. 121. Vince Demetrio di Faro ivi. È. chiamato insieme col suo collega in giudicio inanati al popolo 124. Abbate egli stesso le cappelle cousacrate ad lside 126. È dato per collega a Varrone XXX. 80. Discorso sessato di questo console al popolo 92. 93. Il senato lo esorte a dare una decisiva battaglia ivi. Ragionamento giudizioso che gli tiene Fabio 94, e seg. Saa risposta 97. Sua ariaga alle truppa 98. 99. (Vedi Canne). Sua morte 110.

EMILIO (L. Paolo), sua gioventú XXXIV. 192. Sua famiglia ipi . Riporta una gran vittoria sui Lusitani nella Spagna 198. E creato console dopo aver sofferte molte ripulse XXXV. 70. E ingannato dai Liguri 76. I quali poscia egli vince 77. 78. Inquietudini de Romani sulla scelta de' consoli nella guerra contro Perseo 229., Emilio è creato console con Licinio 232. Saggie precauzioni ch'ei prende 233. Richiede che si mandino commessari in Macedonia per conoscere lo stato delle armate terrestri e maritime ivi. Truppe ch' ei deve comandare 236. Parla alle truppe raccolte prima della sua partenza 237, e seg. Prende a marciare verso la Macedonia 241. Ristabilisce la disciplina nella sua armata 251. Scopre dell' acqua in nn luogo, che n' era privo 252. Vittoria riportata in Illirio che accresce il coraggio de' suoi 253. Delibera intorno alla maniera di attaccare Perseo 264. 255: Manda Nasica con un grosso distaccamento per impadronirsi di Pitio 255. Tiene a bada Perseo con leggiere scaramuccie sulle rive dell' Enipeo 256. 257. Differisce saggiamente di dare un combattimento. Sua risposta a Scipione Nasica che lo pressava di combattere 260. Espone le ragioni ch' egli ebbe di farlo 263. 264. Battaglia in cui Persee è disfatto e messo ia rotta ivi,

e seg. Inquietudine del console per suo figlio fil secondo Scipione, l'Africano ), il quale non compariva 270. Marcia per inseguir Perseo XXXVI. 4. Gli viene condotto questo principe. Bonta con cui gli parla q. 10. Suo discorso ai giovani romani ia quest' occasione ivi . Noticie della sua vittoria portata a Rema 13. Visita le città della Grecia 17. Sua attenzione all'educazione de' propri figli 10. Ritorna in Macedonia 21. Di concerto co'dieci commessari regola in Amfipoli gli affari di Macedonia 22. Saviezza de suoi regolamenti 24. Giuochi magnifici che dà in Amfipoli 25. Suo nobile disinteresse 27. Saccheggia l'Epiro 29 Arriva a Roma 30. Il senato gli accorda il trionfo . I soldati animati da Galba congiurano per impedirlo ivi, e seg. Servilio parla in suo favore 33, e seg. Il trionfe gli è conceduto di unanime consenso 35. Descrizione di esso XXXIV. 183, e seg. Perde due figli l'uno avanti, l'altro dopo il trionfo . XXXVI. 37. Suo discorso sulle sue vittorie e sulla morte de' figli ivi, e seg. Copre la carica di censore 83. Sua malattia, sua morte 87. Suoi funerali ivi. Suo elogio 88, e seg.

EMILIO LEPIDO (M.), console fa accusare Falio console dell'anno precedente dai deputati di Ambracia XXXIV. 25c. 251. Gran pontefice XXXV. 86. È eletto censore con Falio. Dopo lunghe nimistà, si riconciliano ivi, e seg. È scelto principe del senato 89. Console

per la seconda volta 134.

EMILIO LEPIDO (M.), console XXXVI, 213. Attacca i Vacci in Ispagna, assedia Pallanzia, ed è costretto di darsi precipitosamente alla fuga 217. 218. (Rapporto agli Emilj, Vedi LEPIDO, PAOLO e SCAURO.

EMPORIA, città di Spagna XXXIV. 3. Catone vi riporta

una celebre vittoria sugli Spagnuoli 7., e seg.

ENEA viene in Italia XXIII. 59, È bene accolto da Latino, e sposa suà figlia. Costruisca Lavinium 60, Sostiene la guerra contro Turcho e Mezenzio e rimane vincitore izi. 61. Unisce i Tropain e gli Aborigeni sotto. il nome di popolo latino izi. Muore, ed è onorato sotto il nome di Giove Indigete izi.

ENNA, città di Sicilia: cattiva mira de' snoi abitanti arrestata da una esecuzione sanguinosa XXXI. 22. 23. ERONIO: tempo della nascita di questo poeta XXIX. 61.

Verso celebre di Ennio sopra Fabio XXXIII. 71. EPICIDE ed Ippocrate mandati da Annibale a Geronimo

XXX. 244. Sono eletti pretori in Siracusa XXXI. 4.
Animano il popolo contro i Romani 5. Mettono tutto a

sequadro nella città, e se ne impadroniscono 7. Il prime si ritira in Agrigento 39.

EPICURO. Giudizio di Fabrizio sulla dottrina di questo filosofo XXVIII. 64.

EPIDAURO, città del Peloponneso XXVIII. 13. Vedi Esculapio.

EPIRO (I') (*Pedi* ALESSANDRO red Epiro e PIRRO) In forza dell'autorità di Cefalo dichiarasi in favore di Perseo contro i Romani XXXV. 203, È intieramente seggiegato e pacificato da L. Anicio XXXVI. 15. 16. È posto a sacco da Paolo Emilio 24.

Epoche principali della Storia romana dalla fondazione di Roma sino alla battaglia di Azzio XXV. 17, e seg.

EQUI. (gli) prendono le armi contro i Romani XXIV. 156. Chiudono il console Sp. Furio nel suo campo XXV. 200. 21. Il console L. Minacio 53. Sono disfatti da Gincionato ditatore 57. Dimandano grazia, e passano sotte il giogo iri. 58. Ricominciano la guerra 62. Approfitano della negligora de 'ituluni militari, e battono i comani add. S. Il dituatore marcia contro di loro, e li batte. 244. Soccorrono i Sambii contro i Romanii questi cor prendono quarantuna cità, e la loro nazione è quasi affanto distratta XXVIII. 206.

EQUIZIO (L.), spacciasi per figlio di Tib. Gracco. Fermezza di Sempronia sorella de Gracchi nel non riconoscerlo XXXVIII. 104. Domanda con insistenza il tribunato: è posto in prigione: la plebe ne lo trae, ed è nominato tribuno 112. Si unisce alla sommossa di Sa-

turnino, ed è trucidato 115.

Eraclea, città degli Etolj è presa, e saccheggiata dal console Acilio dopo più d'un mese di resistenza XXXIV. of., e seg.

ERĂCLEA del Ponto. Li suoi abitanti liberano, e danno asilo a quelli di Chio condotti schiavi per ordine di Mitridate XXXIX. 96. Mitridate vi si rifugge, e se ne impadronisce XI. 112. È presa, saccheggiata e data alle fiamme da Triario, indi da Cotta 138. 136.

ERACLIDE, ministro di Filippo, fierezza e viltà del suo carattere. Filippo lo sacrifica all'odio de Macedoni

XXXIII. 160. 161.

ERACLIDE di Bizanzio, ambascistore di Antioco ai Bomani per chiedere la pace XXXIV. 144. Non pub ottenerla 145. Procura di sedurre Scipione con offerte considerabili ivi. 146. Nobile e ferma risposta di Scipione ivi. 147. Erba sconosciuta, che cagiona una malattia singolare e funesta nell'armata di Antonio XLVI, 237, 238.

ERCOLE, viene in Italia XXIII. 57. Uccide Cace ivi.
Feste istituite ed altare eretto in suo onore da Evandro
58. Yoti di Annibale a questo semideo nel di lui tempio a Cadice XXIX. 171. Ercole gallico, suo simulacro

XLII. 214.

ERDONEA, città vicino alla quale due volte son battuti li Romani prima sotto il pretore Cu. Fulvio, indi sotto il console dello stesso nome che vi resta anche ucciso XVXII. 4.

ERDONIO sabino, s'impadronisce del campidoglio XXV.

ERDONIO (Turno). Vedi TURNO.

KRENNIO padre di Ponzio generale de Sanniti XXVII.
132. Saggie ammenizioni ch' egli dà a suo figlio rapnorto si Romani rinchiuti in Candio 137. 138.

ERENNIO, citato come testimonio contro Mario, vuole dispensarsene essendo suo patrocinatore. Mario non gli

accorda questa qualità XXXVII. 245. 246. ERENNIO, centurione, taglia la testa a Cicerone XLV.

37a. ERICE, città e promontorio di Sicilia. Il console Giunio Pullo se ne impadronisce XXIX. 21. Amilcare lo riprende, e vi si mantiene fino al termine della guerra 26. 27. È restituito ai Romani 35. Tempio di Venere

su questo monte 21. 39.

ERNICI (gli), fanno lega co'Volsci contro i Romani
XXIV. 141. Trattato di pace e di alleanza con essi 229.

Vincono il console Genucio XXVII. 11. Sono sconfitti da

Appio Claudio dittatore 12.

ERO, schiavo di Antonio, da lui pregato di ucciderlo, vi si rifuna, e toglie a se stesso la vita XLVI. 358.

St Pintes, Coupe, dichiarate da Autonio e da Ottaviano re di Gindea XLVI. 350. 151, Assedia insieme con Sosio Gerasalemme, ed ambidue se ne impadroniscono 159. Rispetto del primo verso il tempio 160. Dopo la morte di Antigono resta pacifico possessore della corona 161. Si sottomette ad Ottaviano 345. Presentasia a lui in Rodi. Nobilità de di lui senimenti 351. 357. Ditiene il perdono, ed è confermato nel regno ini. Accoglie in Tolemaide, e presta siptto ad Ottaviano nel suo passeggio per la Giudea 355.

ERSILIA, una delle sabine rapite dai Romani, impegua

le altre ad andar a separare le due armate, e vi riescono XXIII, 108, 100,

ESCULAPIO, condetto da Epidauro a Roma sotto la figura d'un serpente XXVIII. 13. 14. Gli si alza un tempio nell'isola del Tevere ivi .

Esilio, formola in uso per condannarvi un cittadino XXVI. 192.

ESERNIA. Il consiglio generale della lega degli alleati è trasferito in questa città XXXVIII. 210.

ESQUILINA (Tribù), nella quale da T. Semp, Gracco furono compresi tutti i liberti XXIV. 22.

ESQUILINO (monte), rinchiuso da Servio nel ricinto di Roma XXIV. 6. 7.

ETNA, monte di Sicilia. I torrenti di fuoco delle sue eruzioni riducono ad una polvere soffocante il terreno che to circenda XLVI. 193.

ETOLJ: trattato conchiuso da Levino fra essi ed i Romani XXXI. 168. 169. Movimenti di questi popoli e di - Filippo 170. Marciano contro gli Acardani ivi. Si ritirano 171. Fanno con Filippo la pace XXXII. 125. Assemblea tenuta presso di essi, a cui Filippo, gli Ateniesi, ed i Romani mandano i loro ambasciatori. Differenti discorsi di questi ambasciatori XXXIII 138, e . seg. L'assemblea si scioglie pegl' intrighi di Filippo,

senza conchiudere cosa alcuna 141. Essi si dichiarane pe' Romani 147. Loro vanità insolente dopo la battaglia di Cinocefali 201. Vogliono impedire secretamente che si conchiuda il trattato tra i Romani e Filippo 208. Gli Etoli mandane ambasciatori a Nabide, a Filippo, ad

Antioco per indurgli a prendere le armi contro i Romani XXXIV. 51. Sollecitano Antioco per mezzo del loro ambasciatore Toante a passare in Grecia 60. Tengono un'assemblea generale, dove malgrado le rimostranze - di Quinzio chiamasi Antioco per venire a liberare la Grecia 63. 64. Perfida impresa di essi contro tre città ivi. 65. Dichiarano Antioco capitano generale 69. Acilio procura invano di guadagnarli colla dolcezza 94. Essi sollecitano Antioco a continuare la guerra 97. Vanno a chieder la pace al console: le dure condizioni che loro impone ne li fa pentire qu, e seg. I loro ambasciatori sono rimandati da Roma senza aver niente ottenuto 113. Loro inquietudine al ritorno degli ambasciatori 116. Scipione dopo parecchi rifiuti concede loro una tregua di sei mesi per inviare a Roma nuovi deputati 118. I quali seno scacciati di la, e dall' Italia senza loro con. cedere la pace 196. 197. Rimettono Aminandro sul trono dell'Atamania 196. Loro sparento alla nuova del vicino arrivo del console Fulivo 195. Chiedono, ed osteugono condizioni di pace dal console 200. I loro ambacciatori partono per Roma 204. 205. Il trattato di pace vi è finalmente conchiuso 206. Loro lagnanze a Paolo Emilio. Esis non ottergono giunizità XXXVI. 6.6. 65.

ETRUSCI in guerra co' Romani sotto Tarquinio Prisce XXIII. 206. Oppressi dalle loro disfatte mandano a dimandare la pace 209. Sono sconfitti in una sanguinosa battaglia presso Veja XXIV. 241, e seg. Tagliano a pezzi l'armata dei Fabi. S'impadroniscono del Gianicolo . Indi sono disfatti 254, e seg. Promuovono di nuovo la guerra, ed hanno la peggio in una battaglia sotto Sutri XXVII. 186. 187. Vi sono battuti di nuovo dal console Fabio ivi. 188. Insegniti oltre la selva Ciminia, la loro armata è totalminte distrutta 191, e seg. Ottengono una tregua di trent' anni 191. Ritornano in campo e Fabio fa un orribile macello del fiore della loro gioventù presso al lago Vadimone 196. Si cimentano di nuovo, e sono disfatti da Valerio Massimo 211. 212. Ottengono una tregua di due anni ivi . Impegnano i Galli ad unirsi a loro . Questi dopo avere ricevuto le somme convenute, ricusano di eseguir la promessa 216. Sono vinti in un' altra battaglia uniti co' Sanniti 231. 232. Si ribellano, e il console Carvilio marcia contr'essi 275. Perdono diverse piazze 278.

EUFRANORE, bravo e sapiente ammiraglio rodiano, perisce in una battaglia navale, combattendo per Cesare XLIV, 256.

EUFRATE ( ! ) , passato da Lucullo XL. 144.

EUMENDE, re di Pergamo figlio di Atalo XXXIII. 192. Asseconda i Romani sella guerra contro Nabide sa5. Così pure in quella contro Anticoo XXXIV. 108. Portazi in ajuto della sua capitale assediata da Antonio 128. Dà sjuto si Romani nel loro passaggio in Asia 142. Contribusice sila loro vintoria 153. 154. Parte per Roma cogli ambascatori di Anticoo, 162. Gli si da udienza in senato. Suo discorso 163. E magnificamente ri-compensato dai Romani 164. Va a Roma per escottare il senato alla guerra contro Perseo XXXV. 162, e seg. É quasi ucciso da sicarj posti in aguato da Perseo 166. Si unisce si Cossole Licinio 155. É indeciso es dovesses appigliarsi al partito de Romani, od a quello di Perseo 145. 246. Parte per Roma. Il senato son spil permette.

di entrarvi XXXVI. 80. È accusato in senato dagli ambasciatori di Prusia 81. È giustificato da' suoi fratelli Attalo ed Ateneo ivi . Condotta imprudente di Sulpicio contro questo principe 82. Aristonico suo figlio naturale ( Vedi questo nome ).

EUNO di Siria , capo della congiura degli schiavi in Sicilie XXXVII. 27. 28. Sua disfatta e sna morte 34.

EURICLE spartano insegue Antonio nella sua fuga d' Azzio, e gli toglie un vascello XLVI. 338, 339.

EURIPO, descrizione di questo stretto XXXII, 123.

EVANDRO, succede a Fauno nel dominio del Lazio XXIII. 57. Insegna ai popoli, fra i quali abitava, l' arte di scrivere ivi. 58. Stabilisce sagrifizi in onore di Ercole ivi.

EVANDRO di Creta attenta, per ordine di Perseo, alla vita di Eumene XXXV. 166. È accusato da Atilio e citato innanzi all' assemblea de' Samotraci . Perseo lo fa uccidere XXXVI. 6.

## F

FABII (famiglia dei), odiosa al popolo XXIV. 237. Si rendono popolari 250. Loro generosa offerta alla patria 251. Trista loro strage 255, e seg. Opinione sui su-

perstiti di questa famiglia 255. 256.

FABIO (Ceso ), accusa Sp. Cassio XXIV. 233. È fatto console 237. Console per la seconda volta 238. E al comando de Romani nella guerra contro gli Equi. I suoi soldati ricusano di combattere 230. 240. È console per la terza volta 250.

FABIO (M.), console riporta sugli Etrusci una vittoria considerabile, ma sanguinosa. Suo fratello, ed il suo collega sono uccisi . Ricusa l'onor del trionfo XXIV.

246 , e seg. FABIO VIBULANO (Q.), console XXIV. 278. È console la seconda volta 280. Opponesi alla legge di Tarentillo, che volea determinare la giurisprudenza, che sino allora era stata quasi arbitraria XXV. 24. 25. Console per la terza volta 52. È creato decemviro 86.

FABIO AMBUSTO (M.). I tre figli sono mandati in deputazione ai Galli XXVI. 65. Essi violano il diritto delle genti 67. Sono nominati tribuni militari 68. L'uno di essi accusato, muore prima del giudizio 108.

FABIO AMBUSTO (M.), marita le due sue figlie l'una ad un patrizio, l'altra ad un plebeo. Gelosia delle sorelle, la quale da motivo a grandi avvenimenti XXVI. 158, e ses.

FABIO DORSO (C.), passa attraverso al campo de Galli, e recasi a fare un sagrifizio sul monte Quirinale

XXVI. 84.

FABIO RULLIANO MASSIMO ( Q. ), maestro di cavalleria, sotto Papirio censore dittatore XXVII. 114. 115. Combatte durante l'assenza e malgrado le di lui proibizioni . Riporta un' illustre vitteria 116. E citato innanzi al tribunale del dittatore. L'armata assume le di lui difese 118. Si rifugge in Roma, ove il dittatore lo insegue 120. Gli è concedura la grazia in forza delle preghiere del popolo 125. E fatto console 130. Dittatore, sconfigge i Sanniti 176. 177. Console per la seconda volta 187. Riporta una vittoria sugli Etrusci 188. Penetra nella foresta Ciminia 189. Vince una seconda volta gli stessi popoli 191, e seg. Nomina dittatore Papirio cursore malgrado il proprio risentimento 194. 195. Nuova sua vittoria sugli Etrusci 106. 107. Console per la terza volta, batte i Sanniti, i Marsi e i Peligni 200. Indi gli Umbri che minacciavano di attaccare Roma 201, e seg. Eletto censore, unisce il popolo minuto in quattro tribu soltanto 208. Si crede che egli abbia istituita la rivista generale de' cavalieri ivi . Malgrado la sua resistenza viene per la quarta volta eletto console 220, e seg. Fa la guerra ai Sanniti , riporta grandi vantaggi, e mette a sacco il paese 222, e seg. Ricusa di rimaner in carica 225. 226. Eletto console per la quinta volta si fa dare Decie una terza volta, per collega 230. Lieve contrasto fra essi rapporto all'. Etruria 243, e seg. La quale gli è destinata senza trarre a sorte. Portasi all'armata 246. È richiamato a Roma onde prendere delle misure col senato sulla guerra ch'ei conduceva 247. Ritorna in Etruria, unitamente a Decio con nuove truppe 249. Riporta una celebre vittoria sui Sanniti e sui Galli 250, e seg. Trionfa 258. Ottiene dal popolo la grazia per suo figlio XXVIII, 8. q. Sotto cui va a servire come luogotenente ivi. 10. Vince con lui i Sanniti ipi. 11. Accompagna il trionfo di suo figlio 17. E eletto principe del senato 22.

FABIO GURGITE (Q.), figlio del precedente, marcia contro i Sanniti XXVIII. 4. È disfatto 6. Accusato inuanzi al popolo, ottlene la grazia, all'istanze di suo padre 8, 9. Il quale va a servire sotto il di lui comande in qualità di lugotenante 10. Riporta col penitror una celebre vistoria 201. 11. Disputa fra lui est il console Postumio. Che lo costringe da abbandonare il Sanois 15. 16. Trionfa 17. È eletto una seconda volta console 85. E capo del aumero dei quattro ambanciatori presso Tolomeo Filadello iu Egitto, ove danos un ammirabile esempio di moderazione 97. e 28. È fatto priscipe del senato 93. È capo del senato 93. È console la terza volta 108. È ucciso all'assedio di Volsinia 110.

FABIO MASSIMO VERRUCOSO (Q. Temporeggiatore). È fatto console per la prima volta XXIX. 72. Suo carattere nell'infanzia 73. E la seconda fiata console 90. È eletto vice dittatore, e Minuci i comandante della cavalleria XXX. 38. Attende in primo luogo a disporte gli animi alla religione 41. Parte per l'armata 42. Forma il progetto di non dar battaglia malgrado gli sforzi e i motteggi di Annibale 44, e seg. Sua fermezza contro il discorso sedizioso di Minucio 46. Invia Mancino a riconoscere il paese, il quale è disfatto per la sua temerità 51. 52. Scaramuccie fra i due partiti 53. Chiude Annibale in un passo pericolosissimo ivi . Da cui non si trae che con uno strattagemma 54, e seg. Costretto di andare a Roma dà alcuni avvertimenti a Minucio 57. Le di lui saggie dilazioni lo screditano 63. 64. Due altri motivi lo rentono sospetto ivi. Minucio gli viene eguagliato in autorità 66. 69. Salva Minucio ch'era per, essere disfatto da Annibale 71, e seg. Riflessione sulle rare sue doti 77. 78. Saviessa della sua condotta rapporto ad Annibale 70. Bel discorso ch'egli indirizza a Paolo Emilio 94, e seg. Saggi consigli che da per mettere in calma la città dopo la battaglia di Canne 121, e seg.

Fabis console la terza volta, è sostituito a Marcello, la console la terza volta, è sostituito a Marcello, la console del console volta del console del console volta del console vola del console volta del console volta del console volta del conso

Fabio console per la quinta volta, è nominato principe del senato XXXII, 23. Preparasi ad assediare Taranto 25. La prende per secreto maneggio 33, e seg. Suo detto all'occasione delle statue de Tarentini, di cui non ne toglie che una 36. Scopre a caso un agguato che gli tende Annibale mentr' era per iscapparvi 37. 38. Comparazione di questo capitano con Marcello 66. 67., Si oppene al disegno ch' avea formato Scipione di portare la guerra in Africa. Suo discorso 178, e seg. Riflessioni su questo soggetto 195. 196. Si oppone per quanto può all' impresa di Scipione 198. 199. E parla contro di lui con molta asprezza all' occasione delle doglianze de' Locresi per le vessazioni lor usate da' Romani sotto il comando di Flaminio e di Scipione 233. 234. Riflessioni su questa condotta 241, e seg. Sua morte, e suo elogio XXXIII. 60, e seg.

FABIO PITTORE (Q.), è mandate dai Romani a Delfo XXX. 124. Avea scritto la storia romana ivi. Porta la

risposta dell' oracolo 158.

FABIO BUTEONE (M.), è nominate dittatore ende scegliere nuori senatori in loogo di quelli morti alla battaglia di Canne. Sua saggezza e moderazione nell' adempiere a quest' incarico XXX. 177.

FABIO MASSIMO (Q) figlio del temporeggiatore è treano console e parte per l'àpulla . Suo padre serve sotto di lui XXXI. 55. Ammirabile condotta di entrambi in ma încontro tra padre e figlio 56. Ripiglia la città di Arpi 58, σ seg. E mandato all'armata di Venosa XXXII. 37.

FABIO EMILIANO (Q.) o L. ed anche Paolo Emilio, figlio dell'altro di questo stesso ultimo nome XXXIV.

192. Eletto console, marcia contre Viriato nella Spagna XXXVI, 188. Riporta molti vantaggi 189, 190.

FaBio Massimo (Q.). Allobrogico, coasole, riperta una grande vittoria sugli Allobrogi, e gli Arverai XXXVII. 146. 147. Trienfa 150. Suo figlio è interdette dal pretore a colpa delle aue dissolutezze e del suo scialacquo XXXVIII. 38. Egli pute da giovane avea tenuto una condotta licezziosa bir.

FABIO SERVILIANO, esilia suo figlio, poscia lo fa morire, per le di lui dissolutezze XXXVIII. 38. Chiamato in giudizio per quest'eccesso di severità, si esilia vo-

lontariamente ivi.

FABIO (C.) pretore, per le sue rapine, e crudeltà è abbruciato nel suo palazze in Utica XXXIX. 147.

FABIO SANGA (Q.), patrocinatore della nazione degli Allobrogi, è avvertito da essi de disegni di Gatilina, e ne da parte a Cicerone XLL 216

FABIO MASSIMO (Q.), luogotenente di Cesare, che lo fa trionfare XLV. 129. Motteggi sopra questo trionfo ioi. Fatto console per tre mesi, è disprezzato dal po-

polo 133.

FABIO GALLO, uffiziale dell'armata di Antonio. La sua temerità fa riportare ai Parti de considerabili vantaggi.

E uccise XLVI. 232, 233.

FABRICIO (C.), console XXVIII. 50. Sno elogio 41. È deputato a Pirro 55. Hu una conferenza particolare con lui. Suo disinteresse 57, e seg. Sua intrepidezia alla vitat di un elefante 63. 64. Ciò che pensava della dortrina di Epicaro isi. Sua risposta a Pirro che gli proponeva di unirsi a lai 66. Console per la seconda volta, avvecte Pirro, che il di la imedico volca avvelenario 75. Fa nominare console Goro. Rufino suo nemico 80. 81. Fatto censore, diffama la stesso Rufino 88. 80.

FABRICIO (Q) tribuno, assume la causa di Cicerone XLII. 168.

Falange macedone paragonata alla legione XXVII. 170, e seg.

FALCIDIO tribuno, porta una legge sui testamenti XLVI. 131.

FALERIA, FALISCI: un maestro di in mano ai Romani i figli de principali della nazione. Camillo li rimanda s' loro genitori XXVI. 50, e seg. In riconoscenza la città si sottomette ai Romani 52, 53. Rifiessioni su que' avvenimento 54, Prendono le armi contro i Romani e sono disfatti XXIX. 50, 61.

Fallimento universale in Roma XXXIX. 120. 121.

FAMEA (Imilcone), uffiziale cartaginese non osa di comparire in battaglia per timore del giovane Scipione XXXVI. 120. Passa presso i Romani 130.

FANNIA, condannata una volta da Mario console gli si mostra generosa nel di lui infortunio XXXVIII. 243.

mostra generosa nel di lui infortunio XXXVIII. 243.

FΔNNIO (C.), è nominato console in forza del credito di
C. Gracco XXXVII. 108. 109. Pubblica un ordine contrario agli interessi di Gracco 116.

FANNIO, luogotenente di Cassio XLVI. 10.

Fantasma, che si crede comparito a Bruto XLVI. 22, e seg.

FARNACE, figlio di Mitridate, solleva le truppe di suo padre XLI. 70. 71. È dichiarato re. Imprecazioni di Mitridate contro di lui 73. Il possesso del regno del Bosforo gli viene confermato da Pompeo oz. Approfitta della guerra civile de' Romani , e prese le avni , fa progressi considerabili XLIV. 265, e seg. Batte Domizio luogotenente di Cesare 268. Da cui poi viene disfatto 272. Sua intiera rovina, e sua morte 273.

FARO, isola vicina ad Alessandria XLIV. 248.

FARO, isola situata dirimpetto alla Dalmazia XXIX. 81. FARSAGLIA, luogo famoso; per la vittoria di Cesare su Pompeo XLIV. 185.

Fasci, XXIV. 70. Il console gli abbassa innanzi al popolo, e li porta senza scuri in Roma 91. Se ne portano

ventiquattro innanzi il dittatore 125.

FASELLIDE, città di Cilicia fa lega co' Pirati XL. 80. E presa e spianata da Servilio Isaurico 81.

Fasti, resi pubblici da C. Flavio figlio di un liberto, che di notajo era divenuto edile curule XXVII. 205. 206.

FAUNO, regna nel Lazio XXIII. 57.

FAUSTO . Vedi SILLA . .

FAUSTOLO, soprantendente alle greggie del re di Alba,

salva Romolo e Remo XXIII. 64. 65.

FAVONIO, si gloria d'imitare Catone 75. Non presta che dopo di lui il giuramento ordinato, sulla legge di Cesare XLII. ivi . 76. Vien creato edile e ne lascia l' autorità a Catone che sostiene altrest le spese necessaria pe' giuochi ch'egli doveva dare XLIII. 143. 144. Fugge con Pompeo, e gli presta per affetto que' servigi che avrebbero potuto prestargli i suoi schiavi XLIV. 212. 213. Bruto non lo mette a parte della congiura contro Cesare XLV, 66. Sua franca disinvoltura in una cena con Bruto e Cassio , alla quale non era invitato XLVI. 18. E fatto prigioniere alla battaglia di Filippi 64.

FECENIA. Vedi ISPALA.

Feciali, araldi d'armi stabiliti da Numa . Loro funzioni XXIII. 147. 148. Formula che usavano nel dichiarare la guerra 191. Sono consultati dal senato XXXIII. 127. XXXIV. 79.

Fede. Numa le alza un tempio XXIII. 150. Forza, e significato attribuito da' Romani alla espressione: abbandonarsi alla loro buona fede XXXIV. 90, 100.

FENEA, uno de'capi della nazione degli Etoli XXXIII. 187. 204. XXXIV. 99.

Fenomeno meteorologico avvenuto in Italia XL. 57.

Ferie latine XXIV. 40. La loro istituzione fu di un gior-

no. In quali circostanze vennero portate a quattro giorni. Come e da chi celebrata ivi. XXXI. 81. Feste. Vedi sotto il nome di ciascun dio. Vedi anco-

ra Supplicazioni).

Fico, sotto il quale Romolo e Remo furono allattati da una lupa XXIII. 65.

FIDENE, FIDENATI. La città è assediata e presa da Romolo XXIII. 115. 116. Sono vinti da Tullo 183. 184. La città è presa dagli Etrusci, e ripresa da Tarquinio Prisco 206. 207. Essi uccidono gli ambasciatori romani XXV, 102. 200. Vendatta che se no prenda 201.

FIDUSTIO due volte proscritto XLV. 365. 386.

Figli. Romolo permette che fossero esposti a morire essendo storpi XXIII. 85. Potere del padre sorr'essi 91. Figlia, che nutre col proprio latte sua madre cendannata a morir di fame in prizione XXVI. 193.

FILETERO, figlio di Attalo, fratello di Eumane XXXIII.

192. FILIPPI: denominazioni antiche di questa città, e descrizione de anoi dintorni XLVI. 32. Vi si danno le due memorande battaglie de triumviri contro Bruto e Cassio 40. 53.

FILIPPO, re di Macedonia manda ambasciatori ad Annibale XXX. 198. Senofane, capo dell'ambasciata, ai porta a lui attraversando le truppe romane 199. Alleanza tra Filippo ed Annibale ivi, e seg. (Vedi EENOFANE). I suoi ambasciatori e quelli di Annibale sono presi e condotti a Roma 204. 210. Misure che prendono i Romani contro questo re 211. e seg. Invia de pnovi ambascintori ad Annibale 212. Dichiarasi contro i Remani XXXI. 61. È battuto prasso Apollonia, e si salva con stento 53. 56. Movimenti per sua parte a per parte degli Etoli 170. 171. Trattato contro di lui , conchiuso tra i Romani, ed i popoli della Grecia XXXII. 116, e seg. Riporta alcuni vantaggi contro gli Etoli 119. Matte in fuga Sulpicio, e fugge poscia egli stesso nell'Elide 120. 121. Mettesi in campagna. I Romani fanno lo stesso 122. Pensa di sorprendere Attale 123. Ritorna in Macedonia 125. Fa la pace cogli Etoli ivi . E coi Romani . Gli alleati d'ambe le parti sono compresi nel trattato 126.

aiseat d'ambei e parts sono compress net trattato 140.

Lamenti degli allesti di Grecia contro Filippo XXXIII. 69.

Manda ambasciatori onde ginstificarsi . Il senato di lor o udienza, ma ne partono sconteuti 190, e seg. Diverse deglianze portate ai Romani contro di lui 122. Il poporo lo ricusa sulle prime di dichiarargli la guerra 124. II

console riduce il popolo al parere del senato. Si dichiara la guerra 125, 126, Strigne d'assedio due volte Atene, ma indarno, e desola tutta l'Attica 135, e seg. Alcuni re vicini alla Macedonia si uniscono ai Romaui contro di lui 137. Si apparecchia alla guerra 138. I suoi ambasciatori si trovano con quelli di Atene e di Roma in un'assemblea degli Etoli . Loro discorso ivi , e seg. Incontro de' due partiti. Spavento di Filippo e de' suoi sulla maniera di pugnar de' Romani 142. 143. · Riceve una leggiera sconfita, e non osa accettar la battaglia ivi . Riporta qualche vantaggio sui foraggieri romani, poscia è battuto, e costretto a fuggire 144, e seg. Decreti degli Ateniesi contro di lui 148. 149. Ritorna in Macedonia. Teme le conseguenze della guerra. Procura di obbligarsi gli alleati, rilasciando loro alcune città e di conciliarsi l'affetto dei sudditi col privar della grazia un ministro ch'era generalmente odiato 159, e seg. Conferenza tra Filippo e Quinzio senza effetto 168. E attaccato nelle strette , disfatto , e messo in fuga 169, e seg. Altro abboccamento tra lui e Quinzio riuscito egualmente inuti'e 186, e seg. E vinto nella famosa battaglia di Cinoscefali 194, e seg. Ottiene da Quinzio una triegua ed una conferenza 202. Deliberazione degli alleati sulla pace ch' ei domandava ivi , e seg. Abboccamento con Quinzio, in cui la pace è conchiusa 204, e seg. Consiglio che gli dà Cornello uno de' commessari deputati per la pace 215. Nella guerra de' Romani contro Antioco , prende il loro partito , e opera di concerto col console Acilio XXXIV. of. Manda a Roma ambasciatori per congratularsi co' Romani sulle laro vittorie in Grecia 105. Accoglie i due Scipioni con regale magnificenza 120.

Quecele di Filippo contro i Romani XXXV. 41. e seg. 83 dispena a ricominciare la guerra 42. Dietro i lamenti di vari popoli contro di lui . Roma invia tre commessari in vari luoghi . i quali dopo avere ascoltato le parti, pronunciano la lor decisione 45. e seg. Ritorno de commessari . Il senato vi manda una nuova commessione 40. Egil fa scannare i principali cittadini di Maronea 20. 6. Vivi rimbrotti che gitene fa Clodio capo della commessione 10. En avreleaner un suo ministro, e con quale perfida vista 51. Maada a Roma suo figlio Demetrio ini. I. lagganze portate a Roma contro di lui . L' attraccamento de Romani a Dometrio mitga il di loro risentimento verso suo padre. Demettio è rimandato con de-

gli ambasciatori 64, e seg. Sua gelosia contro di questo figlio 71. Sue crudeltà e violenze co' suoi popoli 72. 73. Fa morire Demetrio ivi. Muore egli stesso di cordoglio 74. Disegno ch' egli aveva formato di trasportare i Bastarni nel paese de' Dardani, e di servirsi di essi per attaccare i Romani nell'Italia stessa 157.. 158,

FILIPPO figlio maggiore di Perseo XXXVI. 8. (Egli non era suo figlio che per adozione, ma di lui fratello per nascita ) ho.

FILIPPO ( O. Marcio ) . Vedi MARCIO .

FILOCARE di Taranto, istiga i suoi compatriotti ad in-

sultare i vascelli romani XXVIII. 31, e seg. FILONIDE di Taranto. Sua insolenza indecente verso

gli ambasciatori romani XXVIII. 34.

FILOPEMENE, generale degli Achei riporta de' vantaggi su Nabide XXXIV. 59. 60. Sua morte XXXV. 66. Zelo di Polibio per la sua memoria XXXVI 164. 165.

Filosofi e Retori scacciati da Roma XXXVI. 99. FILOSSENO, poeta celebre alla corte di Diunisio il vecchio. Sua nobile fermezza verso quel tiranno XLII. 502. 3o3.

FILOTA. Tratti della profusione di Antonio, che l'avo di Plutarco sapeva da questo giovane medico XLVI. 110, e seg.

FIMBRIA (. Flavio ) fa pugnalare il pontefice Scevola, indi lo accusa XXXIX. 21. Accompagna Flacco alla guerra come suo luogotenente 101. Suo carattere: Discordia fra essi, Flacco è da lui fatto uccidere. Assume il comando in sua vece 102. 103. Mette Mitridate in un periglio estremo 105. 106. Sue orribili crudeltà . Inseguito da Silla è ridotto ad uccidersi da se stesso 108, e seg.

Finanzieri . Vedi Pubblicani .

FLACCINATORE ( M. Toslio ) console XXVII. 174. Maestro della cavalleria sotto Menie dittatore. Vedi MENIO. FLACCO. Fedi FULVIO e VALERIO.

Flamen Dialis . Sacerdote di Giore XXIII. 139.

Flamines denominazione di due sacerdoti, uno di Marte, ed uno di Quirino XXIII. 130.

FLAMININO. Vedi QUINZIO.

FLAMINIO (C.) tribuno del popole propone una legge. la quale eccita de' torbidi XXIX. 75. Suo padre lo fa scendere dalla ringhiera ivi. 76. Fatto console, da la battaglia ai Galli presso l'Adda, senz'avere riguardo alle lettere del senato. Riporta la vittoria 108, e seg.

Scontentamento contro di lui 112. Censore, contruisce una grande via ed un circo che prendono il di lui nome 126. 121. È console la seconda volta 232. Malgrado i pareri del consiglio di guerra ed i cativi presagi, di la battaglia ad Annibale 300. e seg. E vinto ed ucciso presso al lago Trasimeno 262 e seg. Confronto di questo console con Annibale 365. 266.

FLAVIO (C.) notajo, e figlio d'na liberto è fatto edife curule. Mette a cognizione pubblica le formule del diritto civile, ed i fasti traendone le copie dai registri allora custoditi da' soli pontefici XXVII. 205. Malgrado questi consacra il tempio della Concordia 206, Dispre-

giato da' nobili, ei li mortifica 207. FLAVIO pretore de'Lucani, tradisce Gracco suo amico,

e suo ospite XXXI. 87, e seg.

FLAVIO tribuno propone una legge per assegnare delle terre ai voldai di Pompeo XIII. 66. 47. Fa mettere in prigione il console Metello, il quale si opponeva 51. Pretore, si lascia portar via il giovane Tigrane chi teneva in custodia. Zufa per arrestare il fuggitivo 159.

FLAVIO notajo è impiegato da Cesare nella riforma del

Flotta . Vedt Marina .

FOCEA, metropoli di Marsiglia ottiene grazia da' Romani colla mediazione della sua colonia XXXVII. 38.

Fortuna: Servio Tullio le alsa tre tempi XXIV. 6. Uno pure se ne fa eriger dal seento alla Fortuna muliebre 245. Un quinto da Carvilio XXVII. 278. Un sesto da L. Fulvio Flacco alla Fortuna equestre XXXV. 158. Ed un settimo da Mario alla Fortuna di quel giorno XXXVIII. 85.

Fortunate (isole) descrizione di esse XXXIX. 252, e

FRAATE re de Parti, suocero del giovane Tigrane, lo raccoglie ne suoi stati, e gli presta ajuto onde fare la guerra a suo padre XLI. 33, 41. Fraate e Pompeo si temono scambievolmente 54.

FRAMTE figlio maggiore di Orode è scelto da suo padre, i successore al troso XIVI; 248. Fa morire suo padre, i suoi fratelli, il proprio figlio maggiore e molti grandi del regno ioli. Egli e il re de' Medi fano a pezzi due legioni di Antonio 224. È messo in fuga, ma con poca perdita 240. Serresi d'una fordo node impegnare Antonio e ritirarsi, promettendogli pace e sicurezza 227, e seg. Sua perfidia scoperta da un prigioueiro remigioni.

230. Parecchi combattimenti nei quali egli ha la peggio 231, e seg. La temerità d'un uffiziale romano gli fa riportare un considerabile vantaggio 232, 233. Diversi combattimenti ove i Romani restano superiori 236, e seg. Ultima zuffa 2/3. Lega contro Frante tra Antonie ed il re de' Medi 274. Balzato dal trono da' suoi sudditi per le sue crudeltà, vi risale 384.

FREGELLA: congiura tramata in questa città, e soppressa da Opimio XXXVII. 98.

FUFIO. Vedi CALENO.

FULVIA, scopre la congiura di Catilina XLI, 152.

FULVIA, meglie di Clodio: sua condotta dopo la morte del marito, Suo carattere XLIII. 140. Sposa di Antonio lo trascina alla crudeltà XLV. 254. È protetta da Atti-co nelle angustie in cui trovavasi 308. Sua barbarie contro la testa di Cicerone 373. Figura anch' essa nella proscrizione 386. Nell'assenza del marito e del genero esercita in Roma il potere triumvirale XLVI. 76. Unitamente a L. Antonie suscita la guerra di Perugia. Motivo segreto che la animava contro Ottaviano 82, e seg. Parlamentava sovente ai soldati colla spada al fianco qu.

Sua fuga e sua morte 96. 97. FULVIO (M.) consola, a' impadronisce di Volsinio e

trionfa XXVIII. 110. FULVIO (Cn.) che avea comandato un' armata nell'Apulia, è citato davanti al popolo ed accusato d'essere stato la causa della disfatta di questa armata da Annibale XXXI. 146. Si difende 147. 148. E condannato ivi . 140.

FULVIO CENTUMALO (Cn.) consele XXXI, 145. Proconsole, è battuto ed ucciso in una battaglia contro An-

nibale presso ad Erdonea XXXII. 4. 5.

FULVIO FLACCO (Q.) console XXIX. 66. É console la seconda volta 108. Lo è pure la terza volta XXXI. 70. Dimanda il sommo pontificate, ma non l'ottiene 75. Fa i preparativi dell'assedio di Capua 83. ( Vedi Capua). Vien fatto proconsole 97. È chiamato alla difesa di Rovicina ad essere assediata da Annibale 101. Ordina e fa eseguire il supplizio de'senatori di Capua 113. 114. Lagnanze de' Campani contro di lui 175, e seg. È nominato dittatore. Contrasti in tale occasione XXXII. 11. E eletto la quarta volta console, quantunque in attualità di dittatore ivi . Nuove dispute su tale rapporto per parte de tribuni, in esito delle quali è confermata la duplice sua carica 12. La sua riputazione minorasi 58.

FULVIO NOBILIORE (M.) console XXXIV, 96. Arriva in Grecia contro gli Etoli ed assedia Ambracia, che vi-gorosameate difendesi 200. Gli Etoli chiedono, ed oltengono la pace. Ambracia isi arrende 201, e. seg. Prende d'assalto Samo, e soggioga tatta l'isola di Cefalonia 19. È accusato degli Ambraciani sulle istigazioni del cossole Emilio 231. Dimanda il trionfo, e l'ottlece malgrado le difficoltà che gli fa muovere il console Emilio XXXV-22, e seg. È creato censore con Emilio, chiera auo accerimo no emico 86. Essi riconciliansi ini e seg.:

FULVIO FLACCO (Q.) pretore riporta due vitorie considerabili sui Celibieri XXXV. 9, 86 lis sconfigge di nuovo nelle imboscate che gli aveaso tese 81, 82. Ritorna a Roma ricolmo di gloria 65. Trionfa, ed è nominato cosode contemporaneamente a suo fratello izi. Esercita la censura con molta severià 135. Toglie gli embrici di marmo del tempio di Gianone Lacinia, per coprire quello della Fortuna equestre, che il faces fabbricare. Il senato ordina che sian rimessi al loro posto, ma non vi trovano artefici capaci 138. 139. Saa morte fune-

sta 143.

FULVIÓ FLACCO (M.) uno del commessarj per la division delle terre XXXVII. 63. Attacca Scipione l'Africano 85. Ed ha parte alla saa morte 87. E nominano contole. Suo spirito turbolento 97. 98. El primo che triosfi del Galli transalpiai 141. S' impadronisce del monte Aventino con una truppa di gente atmata 122. E uccisio insueme coli figiio suo maggiore, e la sua truppa messa in rotta 125. Il son secondo figlio è inùmanamente messo a morte 126.

Fuoco e acqua, simboli della società XXIII. 103. Inter-

disione del fuoco e dell'acqua ivi. XXVI. 192,

FURIO (Sp.) console, corre un grave pericole contro gli Equi. Li batte, e perde suo fratello XXV. 20. 21. FURIO (Agrippa) console XXV. 143. Differenza reciproca tra esso, e il suo collega 149. 150. Vincono gli Editivi Videntini.

qui, e i Volsci ivi. 151.

FURIO (M. e L.) CAMILLO. Fedi CAMILLO.
FURIO (L.) collega di Camillo: sua temerità. Moderazione di Camillo a suo riguardo XXVI. 145, e seg.

FURIO (L. Purpureone), pretore, disfa l'armata de' Galli che assediava Cremona XXXIII. 151. Gelosia del console Aurelio contro di Ini ivi. 152. Ritorna a Roma, e dimanda il trionfo, che dopo lunghi contrasti gli viene accordato ivi, e seg. È console 205.

FURIO FILONE ( P. ) console XXXVI. 219. Sua nobile confidenza nella propria irreprensibilità 222.

FURIO uffiziale, mandato da Antonio, uccide Decimo, e gliene porta la testa XLV. 352. 353.

## G

GABIA, città de Latini XXIV. 41. Tarquinio il Superbo la prende con astuzia ivi, e seg. E trattata con ogni

moderazione 44.

GABINIO (Aul.) tribuno del popolo, propone una legge per dare a Dompo il comando de' mari XLI. 9, Scompiglio del senato per questa legge 10. Discorso del tribuno onde forzare Pompor ad accettare l'impige 12. 13. I due tribuni indarno vi si oppongono 14. La legge è ricertuta 17, Gabinio sotraggasi dalla tervità delle leggi pel credito di Cesare e di Pompso XLII. 88. È fatto console 105. Suo carattere 108. Si fa dare il governo della Gilicia 117. Susi trasporti contro Ciscono

- 119. Contese tra lui e Clodio 160.

- Gabinio è lasciato in Siria in forza del credito di Pompeo, malgrado la sua cattiva condotta XLII. 306. Soffoca con attività i torbidi suscitati in Giudea. Dimanda l'onore delle supplicazioni, che gli vien ricusato 305. 333. Vince Aristobulo 336. Lo manda a Roma 337. Lascia la guerra contro gli Arabi per portarla ai Parti 338. Tolomeo Aulete lo riconduce verso l' Egitto ipi . 330. Egli vi entra, e ristabilisce Tolomeo 340. 341. Acqueta de' nuovi torbidi in Giudea, e vince Alessandro figlio di Aristobulo 342. È costretto di cedere il comando dell' armata a Crasso. Sollevazione generale degli spiriti a Roma contro di lui 343. 344. Ritorna a Roma 345. E accusato del delitto di lesa maestà pubblica ivi . 346. Ed assoluto 347. Indignazione contro quest' infame giudizio ivi. È accusato di concussione ivi. Cicerone arringa in favore di lui ivi . Gabinio é condannato 348. È disfatto nella guerra d'Illirio, e muore XLIV. 278.
- GALA re d'una parte della Numidia , padre di Masinissa, fa un trattato co' Cartaginesi XXXI, 63. 64.

GALBA (P. Sulpicio ). Vedi SULPICIO .

GALBA (Ser. Sulp.) si oppone al trionfie di Paolo Emilio XXXVI. 3a. Pretore, è disfatto in Lusitania 181. Sua detessibile perfidia rerso quessi popoli 182. 183. Accusato da Catone viene a capo colla sua eloqueoza di essere assoluto XXXVII. 6, e seg. Console, è escluso dal comando delle armate XXXVII. 189. Tratta una causa incominciata da Lelio, e la vince 12.

GALBA (Serv.) luogotenenta di Cesare, fa la guerra nel verno contro alcuni popoli delle Alpi; ne viene fuori felicemente XLII. 274, e seg. Si pone inutilmente nel numero dei candidati al consolato XLIV. 27. Entra nella

congiura contro Cesare XLV. 168.

GALLI condotti dal giovane Cassio contro i Parti , loro prodigioso coraggio XLIII. 105. 106.

GALLI stabiliti in Asia . Vedi GALLOGRECI .

GALLI. Due individui di sesso diverso vengono sotterrati vivi in Roma per istrana superstizione XXIX. 91. 92. XXX. 125. XXXVII. 164.

GALLIA, GALLI: voce che annunzia il loro avvicinamento XXVI. 50. Assediano Cinsio sotto la condotta di Brenno 63. Breve descrizione del loro paese, e loro diverse spedizioni 64. 65. I Romani mandano loro ambasciatori 66. 67. Essi marciano contro Roma 69. Disfanno i Romani presso al fiume Allia 70, e seg. Coraggio de' vecchi romani che seffermaronsi in città 73. Fra essi i senatori, rivestiti de'loro abiti di cerimonia, collocansi assisi sulla soglia della propria casa ad aspettarvi i Galli 75. Questi vi entrano e trovano Roma quasi deserta 76. Trucidano i vecchi senatori 77. Mettono la città a strage e fuoco ivi. 78. Attaccano il Campidoglio, e sono rispinti 79. Camillo fa macello di un gresso lor corpo ad Ardea 80, e seg. Vegliono scalare il Campidoglio di notte tempo, e seno scoperti dalle oche. Coraggio di Manlio 86. 87. I Romani ridotti agli estremi vengono a capitolizione 89. 90. Camillo sopravviene, e sbaraglia i Galli 91. Questi in una seconda battaglia sono fatti a pezzi 92. Una nuova armata di Galli marcia contro Roma, ed è disfatta da Camillo 172, e seg. Lo sono nuovamente dal dittatore Sulpicio XXVII. 16, e seg. E da L. Fur. Camille 39. Si uniscono agli Etrusci contro i Romani, e dope avere ricevato le somme convenute, ricusano di marciare 216. Uniti ai Sanniti , sono disfatti in Etruria 250, e seg.

Galli Senoni. Vedi Senoni.

I Galli fanno suori preparativi di guerra contro Roma, ore ue se sparge il terrore XXIX. 31. Sagrifici cepito, e crudele de Romani in tale eccasione 92. Causa ed occasione di questa guerra ioi. Poderosa ecorreria di questi popoli in Italia 93. Preparativi de Romani per difendersi ioi, e seg. Prima battaglia presso a Chusio. in cui battono il Romani 97. 98. Sono exenditi in una battaglia celebre dai Romani a Telamone 99, e seg. Riflessioni su questa vittori noto: 107. Battaglia dell'Adda, in cui son vinti un' altra volta 108, e seg. Propongono un accomodamento ai Romani, che non da accettato, ed ha luogo una nuova guerra 114.-115. Viridomaro loro re è uccio do Marcello 116.

I Galli deridono gli ambasciatori romani che pregavanli di non dar passaggio ad Annibale XXIX, 160. Strana insidia colla quale fecero schiacciare L. Postumio con tutti i suoi soldati nella Gallia cisalpina sotto un bosco XXX. 179. 180. Si liberano per allora dalla guerra co' Romani posti in costernazione dalla notizia di cost tristo avvenimento 181. 182. Ammutinamento eccitato nella Gallia cisalpina da Amilcare contro i Romani XXXIII. 128. Assediano Cremona e sono disfatti dal pretore L. Fnrio 151. Essi vincono il pretore Cn. Bebio 162. Gl' Insubri sono disfatti dai consoli , ed i Cenomani si arrendono a' medesimi 237. 238. Nuova rotta data dal console Marcello a questi popoli ed ai Boi 230, e seg. Ripigliano la guerra 241, e seg. Alcuni Galli dal di là delle Alpi passano in Italia, ove accingonsi a fabbricare una piazza; i Romani vi si oppongono XXXV. 63, 64. Ne sono scacciati e ripatriano 67, e seg.

GALLIA transalgina: prime conquiste de' Romani în questo pasea XXXVII. 141. Fulvio ne trioofa li primo 1/42. Sestio doma i Salluri e fabbrica la città di Aiz ivi. Gli Allobrogi, e gli Arverni attiraso contro di essi le armi romane. Loro opulenza 1/45. 1/44. Ambasciats del re degli Arverni a Domisio ivi. 1/45. Questi due popoli sono da lai vioti ivi. 1/46. Grande vittoria che ne riporta Fabio ivi. 1/47. Perfidia di Domizio riguardo a Bituito 1/46. Provincia romana in questo pases ivi. 1/49.

Confini e divisioni de Galli avanti le conquiste di Gestre XLM, 198, 199. Costumi di questi popoli. Differenze tra gli Aquitani, i Belgi, e di Celti 200. Neloro atti servivansi delle lettere greche ivi, e seg. Varietà di popoli componenti un solo corpo di nazione 202, Due fazioni diriderano titto questo paese. Fazioni particolari in cia-

commey Come

sonn popolo ivi . 203. Due classi distinte ed illustri fra essi: i druidi ed i nobili. La plebe considerata per nulla ivi . I druidi erano i pontefici, i filosofi, i poeti , i giudici della nazione. Lore educazione, loro capo ivi, e seg. I nobili combattevano a cavallo , sempre occupati nella guerra 206. La forma del governo era aristocratica 207. Nessun uomo privato poteva discorrere degli attari di stato. Loro barbari costumi ivi. 208. Buone e cattive qualità del loro carattere 200. Vantaggi del corpo: gusto per la magnificenza: abbondanza d'oro 210. 211. Commercio, religione, vittime umane ivi . Loro deità principali 213. Ercole gallico 214. Essi diceansi discesi dal dio de' morti a dell'inferno. Principiavano il giorno civile al tramonto del sole 215. Usi domestici. I figli non comparivano pubblicamente alla presenza de' loro padri se non fossero in età di portar le armi ivi . Poligamia ne' loro matrimoni 216. Loro funerali, e barbari riti che vi si esercitavano 217. Loro costumi simili a quelli descritti da Virgilio degli antichi popoli del Lazio ivi . 218. Scopo della loro gloria ivi . Gli Elvezi passano nella Gallia, e sono disfatti da Cesare ( Vedi ELVEZJ e CESARE ). I Galli pregano Cesare di fare la guerra ad Arlovisto 240, e seg. (Vedi ARIOVISTO e CESARE ). Seconda campagna di Cosare in questo paese contro i Belgi 250, e seg. ( Vedi BELGI).

Stato delle Gallie dopo le due prime campagne di Cesare XLIII. 3. 4. I Veneti formano una potente lega contro i Romani ivi . (Vedi VENETI e ĈESARE). I popoli del paese di Treveri sono soggiogati da Cesare 38. 30. ( Vedi TREVERI ). Il paese è tranquillo in apparenza. Diversi ammutinamenti 48. ( Vedi CESARE ). Eburoni ( Vedi questa voce ). Principj d' una ribellion generale 185. I Carnuti danno il segnole trucidando i cittadini romani in Genabo ivi . 186. Metodo de' Galli per far giungere a grandi distanze sollecitamente le notizie ivi . Vercingetorige solleva gli :Arverni. La ribellione è generale in quasi tutta la Gallia ivi. 187. Cesare vi ripassa, e trovasi imbarazzato sul modo di raggiugnere le sue legioni 188. Genabo è da lui sorpreso ed abbruciato 191. Assedio di Avarico, ove i Romani hanno molto a soffrire 193, (Vedi VERCINGETORIGE). Assedio di Uxelloduno ( Vedi UXELLODUNO ). La

Gallia è affatto pacificata 244.

- GALLIA cisalpina, importaoza del ripartimeoto di questa proviocia XLVI 72.
- GALLIO (Q.) pretore in Roma perisce a cagione dei sospetti contro di lui cooceputi da Ottaviaco XLV. 350. GALLO (Fabio). Vedi FABIO.

GALLO, luogotenente di Ottaviano XLVI. 341. Riporta de'vantaggi sopra Antonio 348. 349. Ottaviano lo fa prefetto dell' Egitto 381.

GALLO d'una statura, enorme uceiso da Manlio Torquato XXVII. 13. 14. Altro uccise da Valerio soprannomato Corvo in no duello 37. 38...

- GALLOGRECI. Origine di questi popoli. Il coosole Manlio imprende di far loro guerra XXXIV. 206, e seg. E marcia cootro di essi 200. Due de'tre corpi di questi popoli si ritirano sul moote Olimpo . Essi vi soco attaccati e disfatti 212. Soco vioti uoa seconda volta 214. 215. Tetrarchi de' Gallogreci messi a morte da Mitridate XXXIX. 94.
- GANIMEDE, eunuco della corte di Alessandria, continua la guerra contro Cesare dopo l'uccisione di Achilla XLIV. 250, e seg.
- GAUDA, nipote di Masinissa, sedotto da Mario, briga onde otteoergli il coosolato XXXVII. 250. 251.
- GEGANEL (1) famiglia d' Alba trasferita a Roma XXIII. 183.
- GEGANIO MACERINO (M.) console XXV. 140. É console la seconda volta 169. Vince i Volsci, e li fa passar sotto il giogo 186. 187. È console la terza volta 200. Ceosore esercita un' iodegoa vendetta su Mamerco Emilio 204, e seg.
- GELLIO EGNAZIO . Vedi EGNAZIO .
- GELLIO POPLICOLA (L.) console XL. 43. È vinto da Spartaco 45. Censore, leva dal ruolo sessantaquattro indegoi senatori 228.
- GELLIO POPLICOLA, fratello di Messala, congiura contro Bruto e poscia contro Cassio, e ad oota di aver ottenuto due volte la grazia , li tradisce di ouovo passando nel campo de loro nemici XLVI, 8. É console 181. GELLIO CANO (Q.), amico d'Attico e prescritto al
- par di lui, ottiene da Antonio a di lui riguardo la grazia XLV. 382. 383. GELONE, figlio di Gerone re di Siracusa, padre di Ge-
- ronimo XXX. 232. La sua morte trooca i di lui disegoi contro i Romaoi 233.
- GEMINIO, gli amici di Antonio lo spediscono a lui, da

Roma: Le ammonisce, e maltrattato da Cleopatra, seu

fugge XLVI. 300.

GENABO, al giorno d'oggi Orleans. Piazza importante, ere i Romani sono trucidati da' Galli ribellati XLIII. 186. Cesare la sorprende, e la dà in preda alle fiamme 101.

GENOVA, presa da Magone XXXII, 200.

GENUCIO, tribuno del popolo, suscita de' torbidi in Roma XXIV. 259. 260. Viene ritrovato morto sul suo letto 261.

GENUCIO (T.) decemviro XXV. 78.

GENUCIO ( L.), console XXVI. 181. È console la seconda volta XXVII, 4. È il primo console plebeo che abbia avuto il comando in una guerra. Infelice successo della sna campagna contro gli Ernici 11.

GENZIO, re dell'Illirio. Sue piraterie XXXV. 84. Diviene sospetto ai Romani 168. Perseo per la sua avarizia e perfidia perde il soccorso che potea trarre da questo principe 247, e seg. E preso e mandato a Roma 250.

GERGOVIA, assediata da Cesare, il quale poscia ne leva l'assedio XLIII. 202.

GERIONE, ucciso da Ercole XXIII. 67.

GERMANIA, GERMANI: passano in Italia sotto la coudotta d' Ariovisto ( Vedi ARIOVISTO ). Essi mandano ambasciatori a Cesare XLII, 274. Gli Usipi ed i Tenteri, nazioni di questo paese, passano il Reno XLIII. 15. 16. Cesare marcia contro di essi. Cominciano un trattato, il quale è poscia rotto da un combattimente, senza che apparisca chi lo abbia provocato 17. 18. Sono sorpresi da Cesare, e disfatti 20. Gesta poco consi-

derabili di Cesare nella Germania 25.

GERONE . re di Siracusa è vinto da Ap. Claudio XXVIII. 250. Trattato fra lui ed i Romani 154. Viene a Roma e vi reca un generoso regalo XXIX. 67. Rende un importante servigio ai Romani contro i Cartaginesi 213. Manda a Roma gli ambasciatori con doni XXX. Qu. Sua fedeltà verso i Romani 232. Sua morte e suo elogio 233, e seg. Disegno ch' egli avea formato di ristabilire la libertà in Siracusa 239. Saggie precauzioni ch' egli avea preso morendo, rendute inutili da Andranodoro 240. GERONIMO, succede a Gerone XXX, 230. Suo vizioso

carattere 241. Cospirazione contro la sua vita. Fa morire alcuni falsamente accusati 243. Si dichiara in favore de Cartaginesi ivi. Riceve con ridicolo orgaglio gli ambasciatori 244. Ed è ucciso da' conziurati 245.

GERAUNIO, città dell' Apulia, di cui Annibale s'impa-dronisce, ed ove pianta i suoi magazzini XXX. 57.65.

GERUSALEMME . Vedi GIUDEA GESU' CRISTO, e sua Chiesa, compimento di tutti gli

avvenimenti XLVI. 406.

GIANICOLO (monte). Viene circondato da mura e forma parte della città di Roma XXIII. 194. Preso da Porsenna XXIV. 99. Gli Etrusci se n'impadroniscono di nuovo, poscia sono disfatti 256.

GIANO . Numa gli fabbrica un tempo XXIII. 136. Quan-

te volte questo tempio fu chinso ivi . È chiuso la seconda volta XXIX. 69. Chiuso per la terza velta sotto Ottaviano ivi . XLVI. 302.

Ginnasio, a che era destinato presso i Greci XLVI. 282. Giogo: in che consisteva la ceremonia di passaryi sotto XXIII. 175. I Romani vi si fanno passare a Caudio dai Sanniti XXVII. 143. (Vedi Caudio). I Volsci vi passano sotto XXV. 187. Vi passano i Sanniti costrettivi dai Romani XXVII. 159. Un altra volta i Romani da Giugurta XXXVII. 217.

Giornale di tutto ciò che succedeva in senate nelle assemblee del pepolo e nella città sotto itriumviri XLII. 65. Giorni chiamati fasti e nefasti, o fausti, e infausti XXIII. 130. XXIV. 256. Giorni di cattivo presagio. Detto di

Lucullo su questo rapporto XL. 151. GIOVE Indigete XXIII. 61. Feretrio 104. Statore: Romolo fa voto di alzargli un tempio 108. Laziale: suo tempio erettogli da Tarquinio Superbo XXIV. 39.

GIOVE GIULIO, nome date a Cesare XLV. 146.

Gioventù , divinità XXIV. 46.

GIRISENI, popoli della Spagna sorpresi da uno stratta-

gemma di Sertorio XXXVIII. 151. GISGONE, vuole distogliere i Cartaginesi dall'accettare

le condizioni imposte loro da' Romani . Sdegno di Annibale contro di lui XXXIII. 101. 102.

GITIO, città e porto degli Spartani, prese dal fratelle

del proconsele Quinzio XXXIII. 223.

GIUBA, figlio di Jempsale, re d. Mauritania, si unisce a Pompeo XLIV. 120. Viene in buon punto in ajuto di Varro 129, Sua crudeltà 133. Ed arroganza 134. Mettesi in cammino per venire ad attaccare Cesare, ed è costretto di ritornarsene per difendere il suo regno XLV. 21. 22. Conduce delle truppe a Metello Scipione . Sua

fierezza ed alterigia verso i Romani 29. 50. Sua fuga dupo la rotta datagli da Cesare a Tapso. Zama sua capitale gli chiude le porte. Ei si fa uccidere 71. 72.

GIUBA, figlio del precedente è condotto in trionfo da Cesare XLV, 63. La sua schivitù gli diviene utilissima per l'educacione che gli procaccia 84. Idea della sua vita a della sua fortuna ivi. Ristabilito sul trono de padri suoi. Sposa una figlia di Antonio e di Cleopatra XLVI, 37,5 376.

GIUBELLIO ( Decio). Vedi DECIO.

GIURELLIO TAUREA. Duello tra lui e Claudio Asello XXX. 223. Dopo la presa di Capua egli stesso si da la morte XXXI. 114. 115.

GIUDACILIO, no de capi della lega degli alleati disperando di salvare Ascoli sua patria, avvelenasi XXXVIII. 210, e seg.

GIUDEA: torbidi in questo paese all' occasione del contrasto pella successione al trono tra Ircano ed Aristobulo XLI. 79, e seg. Esempio ammirabile di dolcezza e di carità fraterna in un giudeo di nome Onia che ne rimane vittima 81. 82. Pompeo favorevole a Ircano, e irritato da Aristobulo marcia contro Gerusalemme ¿pi. Di . cui s'impadronisce 84. Ed assedia il tempio ivi . ivi. Presa del tempio. Costanza religiosa de sacerdoti 85. Pompeo entra nel santuario 86. I Giudei sono soggetti ai Romani 88. Nuove turbolenze suscitate da Alessandro, figlio di Aristobulo, fuggito mentre conducevasi a Roma da Pompeo. Gabinio vi ristabilisce l'ordine con tutta l'attività XLII. 532. 333. Alessandro rinnova la guerra, ed è vinto 342. Crasso saccheggia il tempio XLIII. 88. 89. Cesare permette di rialzare le mura della città distrutte da Pompeo XLIV. 263. Gerusalemme presa da Erode e da Sosio dopo una vigorosa resistenza degli assediati XLVI. 150.

Giudicatura, giudici, giudici. Vedi Giustizia.

Giudici in Cartagine chiamati suffetti XXVIII. 119. Loro

potere diminuito da Annibale 121.

GIUGURTÀ: sun macçita, sun indole, e sue grandi quahità XXXVII. 179. È macdato di Micipas auzo in all' assedio di Numanzia, ore acquiste grande riputaziona 180. 181. Scipione gli di degli avvertimenti, e lo manda a Micipas con una lettera piena di lodi ini, e seg. È adottato da Micipas, che vicino a morire gli fa delle ammonizioni 183, e seg. Fa uccidere Fumpsale, secondo ŝglio di Micipas 187, Disfa Aderbaie, figlio maggiore di Micipas che si ritira in Roma ini. Manda uni. basciatori a Roma, e corrompe coll'oro i primari senatori ivi . Il senato manda de commessari in Numidia per fare una nuova ripartizione del regno tra lui ed Aderbale 188. 189. Assale Aderbale, e lo costringe a prender le armi ivi , e seg. Sconfigge la sua armata , e lo assedia in Cirta 141. Ordine del senato ai due fratelli di deporre le armi . Giugurta continua , ed incales l'essedio 192. Se gli mandano nuovi deputati che ritornano senz' aver nulla conchiuso 195, e seg. Aderbale si arrende a Giugneta, che lo fa barbaramente morire 197. Roma gli dichiara la guerra e ordina a suo figlio, ch'ei avea mandato come deputato, di uscir dall'Italia 198. Seduce il console Calpurnio e Scauro suo luogotenente, e fa con essi un finto trattato 199, e seg. Aringhe del tribuno Memmio ond' animare il popolo contro Giugurta ed i suoi complici 202, e seg. Cassio, mandatogli in qualità di deputato, lo costrigne a venire a Roma a render conto della propria condotta 209. 210 Arrivato corrompe il tribuno Bebio ivi . È interrogato giuridicamente innanzi al popolo da Memmio 211. Bebio gli proibisce di rispondere alle accuse, e rompe l'assemblea ivi. 212. Fa assassinare in Roma Massiva nipote di Massinissa ivi . Di ritorno in Numidia, elude gli attacchi del console Albino, sorprende Aulo suo fratello, e fa passare i Romani sotto il giogo 215, e seg. Manda depotati a Metello, il quale li sollecita a dargli in mano il loro padrone 225. 226. Procura di sorprendere il censole. Non potendo riuscirvi, e vedendo che lo si prende a ginoco, risolve di ricorrere alle armi 227. È vinto in due battaglie 228. Leva una nuova armata ivi . Sorprende una parte dell' armata romana con qualche vantaggio 229. Continua le sue scaramuccie 231. Disturba l'assalto di Zama attaccando il campo de' Romani 233. Tradito da Bomilcare, consente a darsi in balia de' Romani 235. 236. Spogliato di tutto ripiglia le armi 237. Scopre la congiura di Bomilcare, e lo fa morire. Orribili inquietudini da cui è agitato 251. Incertezza della sua morte 254. 255. Vinto in una battaglia, ritirasi a Tala, da dove esce poco tempo dopo. La città è assediata e presa da Romani ivi . 256. Arma i Getuli , ed impegna Bocco nel suo partito ivi . 257. I due re marciano verso Cirta 258. Essi attaccano Marie, riportano su di lui de'vantaggi, poscia sono vinti, e messi in rotta XXXVIII. 26. 27. Sono disfatti due volte 28. 29. Gingurta è dato da Bocco nelle mani di Silia 34. É condotto in trionfo, indi è lasciato morire da fa-

GIULIA, moglie di Mario, zia di Cesare XXXVII. 246. GIULIA, moglie di Antonio Cretico, e madre di Marc' Antonio XL, 83. 84. XLII. 334 Sposa in seconde nozze Lentulo Sura ivi . Salva la vita a suo fratello proscritto XLV. 379. Dopo la guerra di Perugia, si ritira in Sicilia, indi in Grecia XLVI. 97.

GIULIA sorella di Cesare XLIL. 42.

GIULIA, figlia unica di Cesare, sposa Pompeo XLII. 86. Reciproca tenerezza de' due sposi. Ella muore. Suoi funerali 327. XLIII. 126.

GIULIA, la dissoluta figlia di Ottaviano e di Scribonia. Sua nascita XLVI. 162.

GIULII (casa de') sua origine XXIII. 62. Vedi CESARE. GIULIO ASCANIO XXIII. 62.

GIULIO (.Proculo ) attesta ai Romani di aver veduto Romolo defunto XXIII. 119. É deputato a Numa per invitarlo al trono 131.

GIUNIA, sorella di Bruto, implicata nella congiura del giovane Lepido suo figlio contro Ottaviano XLVI. 386. Le preghiere di suo marito le ottengono di esser esentata dal dar cauzione 387.

GIUNIO ( Bruto ) . Vedi BRUTO.

GIUNIO BRUTO ( L. ) & fatto tribuno del popolo XXIV. 166. Edile plebeo, solleva il popolo contro il senato 184. Tribuno la seconda volta, aringa in favore del popolo e de' tribuni nell' affore di Coriolano 197, e seg. GIUNIO PULLO (L.) console, passa in Sicilia XXIX.

16. Soffre un orribile naufragio 19. S'impadronisce di

Erice 21.

GIUNIO PERA (M.) console XXIX. 77. Distatore dopo la battaglia di Canne . Fa leva di truppe XXX. 125. Dopo avere provveduto a tutto, parte da Roma 165. 166. Vi ritorna, e presiede all'elezione de'consoli e de' pretori 178.

GIUNIO SILANO . Vedi SILANO .

GIUNONE, è trasportata da Veja a Roma. I Romani le alzano un magnifico tempio di cui Camillo fa la innugurazione XXVI. 42. 43. Le ne erigono un secondo , ed alla dea aggiungono poscia il soprannome di Moneta XXVII. 42. Celebre tempio di Giunone Lacinia presso Crotone XXX. 229. Gli embrici di marmo tolti dal tempio di Giunone Lacinia vi sono riportati per ordine del senato XXXV. 138. 139. Questo tempio è messo a sacco da Sesto Pompeo XLVI. 248.

Ginochi capitolini: quando stabiliti, ed in quale occasione XXVI. 09. Fondazione de'giuochi scenici 182. 183. 211. 212. Grandi ginochi 208. Ginochi del circo 209. Ginochi straordinari , chiamati votivi: in quali occasioni si celebravano 213. Ginochi floreali XXIX, 61. Ginochi secolari: dissertazione su questo rapporto 83, e seg. Giuochi apollinari: loro origine XXXI. 82. 83. Questi ultimi sono resi nnauali XXXII. 61. Giuochi azziaci XLVI. 402.

Giuochi, nei quali combattono cento leoni scatenati XXXVIII. 145. Degli orsi di Numidia XLII. 38. Si comincia ad interrompere col pranzo l'assistenza ai combattimenti de' gladiatori 39. Magnificenza de' giuochi dati da Lentulo Spintere or. 62. Da Scauro 151, e seg. Da Curione 154. 155. Da Pompeo 323, e seg. Ciò che pensa-

va Cicerone su tutte queste spese ivi. XXVI, 218, e scg. Ginoco di Troja, celebrato da Ottaviano XLVI. 400.

Giuramento militare, quanto rispettato dai Romani XXIV. 160. XXV. 146. Giuramento terribile che esigono i Sanniti da' loro soldati con ceremonie spaventevoli XXVII. 265. Giuramento prestato per l'osservanza degli atti di Cesare dopo la di lui uccisione XLV. 307. Origine dell'uso di rinnovare ogni anno il giuramento in nome dell'imperatore regnante e de'suoi predecessori ivi.

Giurisprudenza: legge proposta onde fissarla e ratificarla

XXV. 23. Vedi Leggi .

Giustizia: magistrati incaricati di amministrarla, e come l' amministravano XXVI. 184, e seg. S'introduce lo squittino ne' giudizj XXXVII. 21. 22. I giudizj sono trasferiti dal senato ai cavalieri. Abusi che ne derivano tog. 110. In parte sono restituiti al senato XXXVIII. 85. 86. Sono divisi fra il senato ed i cavalieri con una legge che permette di perseguitare ogni giudice che prevaricasse nell'esercizio del suo ministerio 168. Questa legge è annullata 178. Corruzione che regnava ne giudizj XL. 195, e seg. Legge che di nuovo li divide tra il senato e i cavalieri, associandovi i tribuni del tesoro 199. I giudici erano tratti a sorte 223. Legge che ordina ai pretori di giudicare conforme al loro editto 247. 248. Cambiamento introdotto da Pompeo per la scelta de giudici XLII. 318. 319. Lo stesso riforma ed abbrevia la procedura giudiziaria XLIII. 161.

GIUVENZIO LATERENSE (M.), rinunzia piuttosto al-

la dimanda del tribunato che giurare sulla legge agraria di Gesare XLII. 77. Avendo perduto l'editità curule, accusa Plancio, o Planco, che gli erea stato preferito, e che vieno difeso da Gicerone XLIII. 127. Riconcilia Lepido e Planco XLV. 516. Accorato per l'unione di Antonio e Lepido, si uccide 322.

Gladiatori . Vedi combattimenti . Zelo d' una truppa di gladiatori per volare alla difesa di Antonio XLVI. 349- 350.

GLAUCIA (Servilio), amico di Saturnino, e nulla ostante maltrattato da questo tribuno XXXVIII. 111. 112. Saturnino vuol farlo console 113. Essi periscono insieme sotto il furore del popolo 115.

GOMFI, città di Tessaglia, presa per assalto da Cesare. Spettacolo tragico in una abitazione di questa città XLIV. 184.

GORDIANA, GORDIANI. Lucullo va in questo paese, e si concilia l'affetto de' popoli colla sua umanità XL. 157. 168.

GORDIO, protetto da Mitridate, si oppone a Silla nella Cappadocia, e n'è discacciato XXXIX. 39.

GORGO, ricco cittadino di Murganzia. Commovente gara tra suo padre e lui assaltit dagli schiavi ribellatisi. Re-

stano trucidati entrambi XXXVII. 30.

GRACCO (T. Sempr.), ribiumo del popolo, nemico privato di Scipione l'Africano, si dichiara in favore di lui contro i suoi colleghi che voleano firlo condannare XXXV. 3. 4. Una figlia dello stesso Scipione era sua sposa 8. 9. Impediace che L. Scipione venga condotto in prigione 16. 17, Fa desistere uno de suoi colleghi dall'epporsi al triosfio di Falvio 22, e seg. Pretore è amadaio in Ispagna 83. Ne ottiene il trionfo 116. È fatto console 121. Vince due popoli sommossi dalla Sacquene e pacifica quel passe 132. Censore, unisce i liberti in una gola tribi XXXVI, 5. 6. 28. Sua mabascieria in Asia 81. È console la seconda volta 83. Suo rispetto per la refisione 100. 101.

GRACCO ( Tib. e C.) fratelli: cura esemplare che prese Cornelia madre di essi della loro educazione XXXVII. 42. e seg. Rassomiglianza e diversità del loro carattere 45. e seg. Suonatore di zufolo impiegato da Cajo onde regolare il tunono della sua voce 47.

GRACCO (Tib.) quantunque molto giovane è eletto augure XXXVII. 47. 48. Serve in Africa sotto Scipione , poscia in Ispagna come questore con Mancino ivi. Parte ch'egli ebbe al trattato conchiuso co' Numantini, origine delle sue disgrazie ipi . 49. XXXVI. 214. 215. Sottrattosi dalla complicità nelle colpe attribuita a Mancino, cova l'odio pel giudizio pronunciato dal senate contro quelli che avean concluso il trattato coi Numantini 220. XXXVII. 49. Si attacca al partito della plebe ivi . Divenuto tribuno del popolo promove la rinnovazione delle leggi agrarie 60, e seg. Doglianze da' ricchi contro di lui 53, e seg. Viene a capo di far deporre Ottavio, uno de' suoi colleghi, che si opponeva alla legge 57, e seg. Riflessioni sopra si violenta intrapresa 60. 60. La legge è accettata. Si eleggono tre commessari per eseguirla ivi. Fa nominara Muzio invece di Ottavio. Risentimento del senato 61. Persuade al popolo che si macchinava contro la sua vita ivi. 62. Fa ordinare che i beni di Attalo sieno distribuiti ai poveri cittadini ivi. Imprende di giustificare la deposizione di Ottavio 63, e seg. Vuol farsi confermar tribuno 66. E ucciso nel campidoglio 67, e seg. Riflessioni sopra tale avvanimento 71. I suoi complisi sono condannati 73. 74. Risposta sediziosa di Blosio uno di essi ivi.

GRACCO (C.) simula di ritirarsi dopo la morte di suo fratello XXXVII. 77. E in sospetto di aver avuto parta nella morte di Scipione 85, e seg. Si esercita nell'eloquenza 04. 05. Passa in Sardegna in qualità di questore ivi. Sogno che gli annunzia una sorte simile a quella di suo fratello of. Saviezza della sua condotta in Sardegna ivi. 97. La grande sua riputazione mette in costernaziona il senato ivi. Ritorna a Roma senz'esservi autorizzato 98. 99. Scontentamento pubblico, e taccia che gli deriva da questo passo. Si giustifica pienamente innanzi i censori ivi. 100. E eletto tribuno malgrado l'opposizione de' nobili . Elogio che fa Cicerone della sua eloquenza 101. Prapone diverse leggi 103. 104. Imprende ed eseguisce molte opere pubbliche importanti 106. 107. Allontana dal consolato Opimio suo nemico, e fa nominare Fannio 108. E aletto una seconda volta tribuno ivi . Trasferisce ai cavalieri i giudizi del senato 100. Il senato per rovinare il di lui credito, gli oppone Druso uno de suoi colleghi 111. Conduce una colonia a Cartagine 113. 114. Di ritorno a Roma, caugia di abitazione per le sue viste popolari 115. Decreto di Fannio contrario ai suoi interessi 116. S'inimica co' suoi colleghi 117. S'impedisce che sia nominato tribuno per la terza volta ivi . Ogni cosa si dispone alla sua rovina 118. 119. I senatori prendono le armi 120. Licinia sun moglie lo esorta a provvedere alla sua sicurezza 121. 122. Tenta indarno delle vie di aggiustamento iri . Abbandonato dal popolo si fa uccidere da uno de suoi schiavi 124. 125. Il suo capo sopra cui era stata posta una taglia è portato ad Opimio, ed il cadavere vien gittato nel Tevere iri. Onori renduti dal popolo ai due fratelli 126. 127. Riflessioni sul loro carattere 130, e seg. GRACCO (T. S. Sempronio.). Fedi SEMPRONIO.

Gramaglia, per quanto tempo portar si dovesse XXIII. 140. Grano. Coriolano vuole impedire che non se ne distribuisca al popolo in una carestia XXIV. 194. Distribuzione che ne fa Sp. Melio colla mira di farsi re XXV.

GRATIDIANO (Mario) pretore, si serve d'una frode per attribuirsi l'onore d'un decreto che fissava il valore delle monete XXXIX. 122. Supplizio orribile con cui Catilina lo fa morire 164.

GRECIA, GRECI: prima alleanza fra essi ed i Romani XXIX. 83. Trattato conchiuso fra essi ed i Romani contro Filippo XXXIII. 118. 119. Trattato di pace che annupita la libertà a tutta la Grecia, pubblicato ni giuochi istmici. Incredibili trasporti di gioja de Greci a lai nuova. Osservazioni su questo avvenimento XXXIII. 209, e egg. Uso de Greci di tenere le loro assemblee ne teatri XXVIII. 35. Epoca del gusto de Romani per le arti del Greci XXXII. 228. Filosofi, e retori greci banditi da Roma XXXVII. 99. I retori eransi sostenuti in vigor de loro insegnamenti contro l'autorità de magistrati XXXVIII. 146. Le lettere greche usate negli atti de Galli XXIII. 206.

Greco maschio e femmina sotterrati vivi in Roma . Vedi Galli .

Grumentum. Vedi Schiavi.

Guerra: ceremosie che osservarano i Romani prima di dichiarrala XXIII. 147. 438. Formola di dichiarrazione 191. Ricompense militari usate presso i Romani nella guerra XXV. 68. Uso che servira a eccitare l'emulazione XXXV. 174. Guerre puniche (Vedi Cartaginesi) Guerra sociale (Vedi alleni) Guerre civili. Vedi MARIO e SILLA, CESARR e POMPEO.

GULUSSA figlio di Masinissa difende suo padre innanzi

il senato romano contro le laguanze de Cartagiuesi XXXV. 142. Ritorna a Roma 144. É mandato da suo padre a Cartagine ore non è accelto XXXVI. 111. Si vendica dell'insulto ricevuto da' Cartaginesi 113. Dopo la morte di suo padre, Scipione gli da il comando delle armate XXXVII. 178. 179.

GURA fratello di Tigrane è preso in Nisibe da Lucullo XL. 165. 166.

## $\mathbf{H}$

Haruspices. Ministri destinati a consultare la volontà degli Dei colla ispezione nelle viscere delle vittime XXIII, 75.

## 1

IAPODI o Giapodi popoli soggiogati da Sempronio XXXVII. 137. Da Ottaviano XLVI. 257.

IBREA. Due tratti brillanti ed arditi di quest'oratore XLVI. 100, 152, 153.

ICILIO RUGA (Sp.) uno de cinque primi tribuni della plebe XXIV, 166. Fa passare una legge che aumenta il potere de tribuni 186. 187. Sollecita l'approvazione della legge agraria 238.

ICILIO, tribuno della plebe, fa dare al popolo una parte del monte Aventino per fabbricarvi XXV. 64. 65.

ICILIO (L.) antico tribuno, si assume la difesa di Virginia, che gli era promessa in matrimonio XXV. 98, e seg Solleva il popolo contro Appio 101. 103. È creato tribuno 118.

ICII.10: tre che aveano questo nome tutti in una volta

tribuni XXV. 254. IEMPSALE, il minore de' figli di Micipsa, s'inimica con

Giugurta, che lo fa uccidere XXXVII. 186. 187. IEMPSALE stabilito re di Numidia da Pompeo XXXIX. 201.

IERAPOLI o Gerapoli città di Siria, il di cui tempio è saccheggiato da Crasse XLIII. 88.
ILERGETI. Vedi INDIBILE.

H.IO. I Romani alla loro entrata nell' Asia, vi offrono de' sagrifizi XXXIV. 147. Questa città prova il furore e

la barbarie di Timbria XXXIX. 109. ILLIRIO , cominciamento della guerra in questo paese XXIX. 77. Querele portate al senato contro gl' Illirici 78. Teuta regina di questi popoli fa uscidere gli ambasciatori romani 79. Spedizioni de' Romani in questo paese ivi , e seg. Trattato con questi popoli 82. Demetrio di Faro saccheggia le città dipendenti da' Romani, e si ura addosso le armi de' Romani 119. 120. È disfatto dal console Emilio 122, 123. Il paese si arrende ai Romani ivi. È nuovamente conquistato in trenta giorni dal pretora Anicio XXXV. 250. Ordini per questa nuova conquista XXXVI. 14. 15. Promulgazione di questi 17. Guerra tra i partigiani di Pompeo e quelli di Cesare in questo paese XLIV. 276, e seg. Guerra di Ottaviano in questo paese XLVI. 256. 257.

ILLITURGI, città della Spagna, è assediata, presa, e

distrutta da Scipione XXXII. 142. 143.

IMILCONE. Vedi FAMEA.

IMILCONE cartaginese, difende la città di Lilibeo assediata dai Romani . Vedi Lilibeo .

IMILCONE, insulta Annone all'occasione della vittoria di Canne 161. 162.

Immagine ( diritto della ) XXVI. 207.

Imperatore : titolo dato a Cesare XLV. 130. Diversi sensi di questa parola. Vedi la nota pag. 131.

Imposte . Mormorio generale all'occasione di una nuova imposta XXXI. 187. 188. Consiglio generoso e salutare di Levino 180. 190. Ognuno porta a gara il proprio oro ed argento al tesoro ivi . Vedi Tributo .

Incendio considerabile in Roma. Il tempio di Vesta è abbruciato XXIX. 59. Altro incendio cagionato dai Cam-

pani XXXI. 174.

INDIANI spina dalla tempesta sulle coste di Germania XLII. 28.

INDIBILE, re degli Ilergeti XXXI. 218. Le sue figlie dopo la presa di Cartagena sono con ogni onore trattate da Scipione 219. Indibile e Mandonio suo fratello abbandonano i Cartaginesi per unirli a Scipione XXXII. 45. Essi si ribellano 164. Scipione marcia contr'essi e gli sbaraglia intieramente 165, e seg. Mandonio ottiene il perdono per lui e per suo fratello 167. 168. Indibile rinnova la guerra dopo la partenza di Scipione 205. È ucciso in una battaglia, e la sua armata disfatta 207. Mandonio e gli autori della ribellione sono dati nelle mani a' Romani 208.

INDIGETE . Vedi ENEA .

INDUZIOMARO, principe del paese di Treveri è obbli-

gato a sottomettersi a Cesare XLIII. 39. È ucciso in un combattimento contro Labieno 64.

Infanteria romana: di quali corpi era composta XXXIV. 160.

Ingenui: cittadini nati liberi. Loro privilegi sui liberti

INGHILTERRA. Vedi GRAN-BRETTAGNA.
INSUBRI: guerra contro questi popoli seguita da molte vittorie de' Romani XXXIII. 237. 238.

Intercalazioni cosa fossero XXIII, 138.

INTERCAZIA: città de Vaci in Ispagna XXXVI. 179-Singolare tenzone di Scipione Emilio contro uno Spagnuolo sotto le mura di questa città 180.

Interesse del danaro dato a prestito XXVII. 24. Legge che lo stabilisce all' un per cento all' anno ivi. 25. È ridotto alla metà 41.

Interregno dopo la morte di Romolo XXIII- 127. 128.

Altri interregni XXV. 234. XLIII. 140. 146. IPPOCRATE. Vedi EPICIDE. Muore dalla peste XXXI. 37. 38.

IPSEO dimanda il consolato con Milone e Metello Scipione XLIII. 146. È accusato di broglio. Alterigia di Pompeo a suo riguardo 173.

IRGANO: contrasti tra lni ed Aristobulo riguardo alla successione al trono della Giudea KLI. 79. 80. Pompeo marcia contro Gerusalemme per favoreggiare Ircano 85. Ch' à messo sul trono 88. E balasto dal trono e condotto prigioniero dai Parti XLVI. 130. 152. Rabbia di Anticoso contro di la liro.

IRPINI (gli ) mandano da Caudio di concerto co Sanniti un' ambasciata ad Annibale XXX, 216.

IRTULEJO questore di Sertorio XXXIX. 257. Vinto ed

ucciso da Metello Pio XL. 12.
IRZIO (4) nuico e forse continuatore delle opere scritte da Cesare XLIII, 239. Suoi legami con Gierone XLV.
105. Sollectia invano Cesare di prendere una quardia 145. E designato console con Pansa da Cesare 248. E eletto console 281. Sue disposizioni rapporto al pubblicia fărai 282. Va ad unirsi ad Ottaviano con un corpo di truppe 284. E s'avricina con lui a Modena assediata da Antonio 297. Su cui riporta de' vantaggi 299. 300. È ucciso est mentre che voles espugnate le trincise di Antonio 301. Dolore che cagiona a Roma la sua morte e quella di Pansa; loro funerati 305. 207.

ISAURI seggiogati da P. Servilio, che prende il soprannome d'Isaurico XL, 81. ISPALA FECENIA cortigiana. Parte ch' ella ha alla sco-

perta de Baccanali XXXV. 20, e seg.

Istmici: giuochi in cui si pubblica la libertà della Grecia

XXXIII. 209. 210.

Istoria romana: sue epoche principali dalla fondazione di

Istoria romana: sue epoche principali dalla fondazione di Roma sino alla battaglia di Azzio XXV. 17, e 3eg. ISTRIA soggiogata da Romani XXIX. 119. Manlio vi è di-

sfatto colla sua armata, poscia riporta una vittoria considerabile XXXV. 118, e seg. La città di Nesarzia è presa, ed il paese sottomesso 123. 124.

ITALIA, da chi era sul principio abitata XXIII. 56, e seg. È intieramente sottomessa ai Romani XXIX. 117. Jus postliminii XXXVI. 221.

Justitium indicere XXV. 21.

## L

LABEONE, uno de' congiurati contro Cesare XLV. 166. LABEONE, ucciso alla battaglia di Filippi XLVI. 57.

LABERIO cavaliere romano è obbligato da Cesare a rappresentare una parte de Mimi che era una sua composizione XLV. 87. Mordace risposta a Cicerone che avea voluto beffeggiarlo 89.

LABIENO amico e complice di Saternino XXXVIII, 115.

E ucciso con lui XLI. 168.

LABIENO (T.) iribuno, nipote del precedente, accusa Rabirio innanzi al popolo XLI 168. Conferisce per mezao d'una legge degli oporifici privilegi a Pompeo vincitore di Mirirdate 78. E longotenente di Cestre XLII. 268. 264. 269. Vince e soggioga quelli di Treveri XLIII. 69. 70. E mandato da Cesare contra i Semoni e i Parrigini con quattro legioni 201. Fa un tentativo su Lutezia 200, 210. Ritorna ad Agendio, e di la passa nel empo di Cestre 211. 212. Mettesi nel partito di Pompeo XLIV. 49. Sua brutalità contro Gesare 160. Sua crudella contro i prigioni el 179. Suo giuramento prima della battaglia di Faranglia 195. 196. Si rifugge a Direccioli con Circe 323. Attacca Gesare poco dopo, e non lo può viacere malgrado la superiorità della sue forze.

Corre egli stesso un grande rischio per parte d'un soldato XLV. 17, e seg. Tratto di nobilià di uno de' suoi soldati unovamente uscito da schiavità 19, 20. Prende la fuga alla battaglia di Tapso 42. Passa in Ispagna 16. È ucciso alla battaglia di Munda 123.

LABIENO (T.) figlio del precedente, dopo la battaglia di Filippi passa presso i Parti XLVI. 150. Eutra alla loro testa nelle provincie romane 151. Sottomette la Gilicia, e penetra nella Caria 152. El facevasi nominare Parto. Ridicolo di questa denominazione 155. E vinto da Ventidio, e fatto prigioniero da Demetrio izi. 154.

LACEDEMONE . Vedi NABIDE e SPARTA.

Lago Regillo, celebre per la vittoria de' Romani sui Latini XXIV. 130. Lago d' Alba, crescinto tutto ad un tratto. Si manda un

deputato a Delfo in quest' occasione XXVI. 29,

Lago Curzio nella pubblica piazza di Roma XXVII. 11. Lago Trasimeno (battaglia del ) XXIX. 242, e seg.

LAMIA (L.) cavaliere romano, è relegato per ordine di Gabinio console, per aver preso con troppo zelo la di-

fesa di Cicerone XLII. 120. LAMPSACO: violenze esercitate da Verre in questa città

XXXIX. 211, e seg. LAODICE, sorella di Mitridate, sposa Nicomede XXXIX. 38. Frode ardita usata da questa principessa ivi.

LAODICEA città di Asia. Oppio vi si rifugge XXXIX.

40. È consegnato dagli abitanti a Mitridate 54.

49. É consegnato dagli abitanti a Mitridate 54.

LAODICEA, città di Siria si dichiara per Dolabella ed è presa da Cassio XLV. 275.

LARENZIA, alleva Romolo e Remo XXIII: 65.

LARONIO mandato da Agrippa in soccorso di Cornificio in Sicilia XLVI. 192.

LARZIO (T.), consele XXIV. 117. Primo dittatore acqueta le turbolenze mossesi all'occasione de'debiti 124, e seg. Obbliga i Latini ad una tregua 128.

LASTENE: uno de' capi de' Cretesi nella guerra contre i Romani XL. 234. È vinto da Metello, e si arrende

XLI. 23. 24.

LATINI: fauno la guerra ai Romani cotto Tullo Ostilio XXIII. 184, e seg. Sotto Anco Marzio 189, e seg. Sotto Tarquinio Prisco 202. 205. Loro alleansa co' Romani sotto Servio Tullio XXIV. 25. 24. Bi sottomettono a Tarquinio il Superbo 3, Istigati dai Tarquini dichiarano la guerra ai Romani 117. Conchiudono una tregua d'un anno 128, Guerra contro di essi. Celebre batta-

fin ch' essi perdono presso al lago Regillo 130, σ εeg. Chiedono la pace e l'otteugono 136. 137. Rinnovazione del trattato 180. Si preparano a rinnovare la guerra XXVII. 75. Dimandamo con alterigia nano de'due posti consolari 77. Si dichiara loro la guerra 61. Sogue de'due consolo ioi. Decio si asgrifica 87. I Romani riportano una celebre vittoria 86. 89. Si contunua la guerra 93. Tutti i popoli di questo paese sono vinti e sottomessi al dominio de'Romani 98, ε εeg.

LATINO, re degli Aberigeni dà il suo nome al popolo ed

al paese XXIII. 59.

LAVINIA figlia di Latino XXIII. 60. LAVINIUM, città fabbricata da Enca XXIII. 60.

LAZIO: da quali popoli era abitato XXIII. 57. Da dove trae il suo nome 5q.

LEANDRO . Vedi ARETAFILO .

Lectisternium: istituzione di questa ceremonia, ed in che

consistera XXVI. 36. 27. Legge: leggi compilate da Papirio XXIV. 72. Il tribuno Terentillo propone di fare una riduzione di queste XXV. 23. Turbionales per tale orgetto 27, e eeg. (Vedi XV. 25. Turbionales per tale orgetto 27, e eeg. (Vedi XV. 25. Turbionales per tale orgetto 27, e eeg. (Vedi XV. 25. Si eleggono dieci commessari col nome di decemviri per compilarle 76. Pubblicano dieci tavole di leggi che sono accolte e attificate dal popolo dopo un maturo esame 81. 82. Se ne aggiungono dae di nuove 89. Le dodici tavole sono esposte in pubblico 128. Estimazione che ne avea Gicerone ivi, e seg. Quanto erano severe verso i debitori XXVI. 266. 247. Si fa ricerca de monumenti delle antiche leggi dopo l'incendio di Roma fatto da Galli 108. 100.

Legge Elia e Fusia, per gli auspici, ed i giorni delle

feste XLII. 112. 113.

Legge agraria, proposta per la prima volta da Sp. Cassio XXVI, 232, 250. Discussioni su questo oggetto 23, e seg. Icilio ne collecita la pubblicazione 358. Nuovi torbidi eccitati sullo stesso rapporto dal tribuno Ganucio 259. 260. Nuovi intrighi de'tribuni 279. Legge agraria proposta di nuovo da'tribuni XXV. 66, e seg. Ragioni che avea il senato di opportisi 70, e seg. Nuove dispute per questa ragione 245, e seg. Difficolla dell'esecuzione XXVI. 255, e seg. XXXVII. 35, e seg.

Leggi agrarie rinuovate da Tib. Gracco XXXVII. 51, e seg. (Vedi Tib. GRACCO). Scipione si dichiara con-

tro 84. 85. Esse sono annullate 127. Il tribuno Saurnino ne fa passare una nuova XXXVIII. 107. 108. Legge agraria di Rullo XLI. 159. e seg. Del tribuno filavio in favore de' soldati di Pompeo XLIII. 47. Di Cesare proposta al senato 65, e seg. Legge per distribuire del grano al popolo XXXVII. 104, e seg.

Legge Calpurnia contro le concussioni XXXVII, 16.

—Cassia per introdurre lo squittino ne' giudizi XXXVII.

-Falcidia XLVI. 131. 132.

-Gabinia and introdurre lo squittion nell'elezione de magistrati XXXVII. 21. 22. Altra legge per dare a Pompeo il comando de mari XLI. 9. Vedi GABINIO.

-Licinia per la nomina de' pontefici XXXVII, 20.

-Manilia, per incaricare Pompeo della guerra contro Mitridate XLI. 26. Vedi POMPEO e MANILIO.

-- Oppia contro il lusso delle donne. Contese su questo rapperto XXXIV. 15, e seg. Discorso di Catone in favore della legge 17, e seg. Risposta del tribuno Yalerio 24, e seg. Essa è abolita 3e.

-Orchia contro il lusso della tavola XXXI. 236.

—Petilia contro il furto del denaro pubblico XXXV. 10.11.
—Plauzia contro la pubblica violenza XXXVIII. 218.

-Terentilla per fissare la giurisprudenza XXV. 23. 24. -Trebonia per l'elezione de tribuni del popolo XXV. 140. -Valeria che permette di appellarsi al popolo XXVII. 215.

-Voconia che esclude le donne dalla successione XXXV.
137.

Leggi sacre XXIV. 167. Leggi che riguardano le manomissioni XXVII. 27. Alleati XXXV. 133. Appello XXIV. 92. Artieri XLII. 111. Formento (distribuzione del) XLII. 110. Brogli XXVII. 24. XL. 244. 245. XLI. 189. XLIL 319. Candidati XXV. 206, 207. Censura XXV. 205. XXVII. Q5. XXVIII. 110 XLII. 111. 112. Cavalieri XL. 243. Cittadini XXXVII. 103. XXXVIII. 133. 134. XLII. 114. Consolato XXVI. 161. 176. 177. XXXIX. 182. XLIII. 175. Debiti XXVI. 160. Figli XXIII. 85. Imposte XLIL 60. Interesse del danaro dato a prestito XXVII. 24, e seg. Giudizi XXXVII. 109. XXXVIII. 85, 86, 167, e seg. XXXIX. 183, XL. 199. XLII. 318. Lusso XXXVII. 17. e seg. Magistrature XXXV. 85. Matrimonio XXIII. 90. 91. XXV. 157. 166. Popolo (favorevoli al) XXIV. 92. XXV. 119. XXVIII. 24. 25. Pontefici, Auguri XXXVIII. 42. Pretori XL. 247. e seg. Sacerdozio XXVII. 212, e seg. Senato (contrarie al) XXIV. 265, 87. Tribuni (favorevoli ai) XXIV. 187. (Vedi per maggior diffusione ciascun articolo in particolare).

Legione del lino presso i Sanniti, cosa fosse XXVII. 265. 266. Legione romana composta di tre corpi: gli astari,

i principi , ed i triarj XXXIII. 88.

LELIO (C.) accompagos Scipione l'Africano in Ispagua XXXI. 197. E mandato a Roma per annunziare la presa di Gartagena 225. Arriva a Roma co prigionieri cartaginesi XXXII. 12. Tenti untutimente d'impadronirsi di Cadice. Riporta nello atretto medesimo de vastaggi contro la flotta di Aderbale e ritorna a Scipione 162. 163. Dà il guasto all'Africa colla sua flotta, e mette in iscompiglio Cartagine 209. Masnissa va a ritrovarlo, e si lamenta della lentezza di Scipione 211. Ritorna in Sicilia 212. Vince-Siface e lo fa prigioniero XXVIII. 43. Lo conduce a Roma 55. Vi arriva. Giubilo, che vi cagiona la notizia delle vittori riportate in Africa 55. E creato console XXXIV. 111. Desidera la provincia della Grecia, che vice data a L. Scipione suo collega 114.

LELIO (C.) Sopiente non riesce ad essere nominajo consolo XXXVI. 19.5. È nominato console 199, Sua amiccia col secondo Scipione Áfricano 240, e 255. Sua modestia in una causa di cui era incaricato, e ch'egli cede a Galba XXXVII. 11. 12. Nel suo tribunato aven avuto la stessa idea ch'escrip loscia Tib. Gracco, ma egli l'abbandonò 55. Risposta sediziosa che gli da Biosio 74.

LENTULO ( L. Cornelio ), console XXVII. 108. Essendo in Caudio consiglia di accettare le condizioni impo-

te dai Sanniti 139, e seg. LENTULO (P.), principe del senato, è ferito in un

LENTULO (P.), principe del senato, è ferito in un combattimento contro M. Fulvio XXXVII. 123.

LENTULO SURA (P. Cornelio), nipote del precedente

LEMILIO SURA (P. Cornetta), apote del precedente console XL, de E. scacciato dal senato 232. Tratti del suo carattere ivi, 250. Chiede la pretura onde rientra-re in senato, e al lega con Catllina XLI. 147. Vuole trarre gli Allobrogi nel paritto di Catllina 214. E arrestato liniesse con quattro del principali complici, e convitto in pleno senato 212. 220. Esti vengono distribuiti in diverse case, ande essere cusodii 221. 222. Il senato radiunai, pira decidere della loro sorte 227. Silano content d'una prigiono perpetua 250. e erg. Raipona di Gierenos 254, e erg. Catone conlinta il discorso di Gierenos 254, e erg. Catone conlinta il discorso di

Cesare, e persuade tutto il senato 230, e seg. Supplizio de' prigionieri 247.

LENTULO (Cn. Cornelio Clediano), console XL. 43.

Censore 228.

LENTULO SPINTERE ( P. Cornelio ), creato edile da de' magnifici giuochi XLI. 250. Pretore si distingue nel dare i giuochi apollinari XLII. 61. 62. E designato console 164. Entra in carica, propone al senato l'affare di Cicerone 167. Era incaricato dal senato di ristabilire il re d'Egitto 285. Rinchiuso in Corfinio con Domizio, ottiene la grazia da Cesare XLIV. 53. 54. Va a trovare Pempee nella Grecia 57. Sua ambizione insensata 187. Fugge con Pompeo 212.

LENTULO SPINTERE, figlio del precedente XLV. 272. LENTULO (Cn. Cornelio Marcellino), console fa degli sforzi inutili per vincere l'ostinazione de' tribuni , i quali di concerto con Pompeo si opponevano all'elezione de' magistrati XLII. 308. Vuole costringere Pompeo e

Crasso a spiegarsi. Loro risposte 309.

LENTULO ( L. Cornelio ) , console irrita il senato contro Cesare XLIV. 34. Motivo del suo attaccamento per Pompeo ivi. Arriva in Egitto dopo la battaglia di Farsaglia, e vi, trova la merte 226. 227.

LENTULO, luogotenente di Cassio XLVI. 10.

LEONICO: in quale considerazione egli era presso Mitridate XXXIX. 61.

LEONORIO, capo de' Galli che si stabilirono nella Grecia XXXIV. 207. 208.

LEPIDO (M. Emilio). È notato da censori perchè pa-

gava una grandissima pigione XXXVII. 152.

LEPIDO ( M. Emilio ) console, imprende di far risorgere il partito di Mario. Idea del suo carattere e della sua condotta XXXIX. 232. 233. Discorso ch' ei tiene al pepolo 234, e seg. Rillessione sul suo progetto 238. 239. Raduna delle truppe, e mettesi alla loro testa 240. Dopo un aggiustamento col senato, ritorna innanzi Roma con delle truppe, e dimanda un secondo conselato ivi. 241. Discorso dell'oratore Filippo contro di lui 242, e seg. È disfatto, e dichiarato nemico pubblico 245. Vinto una seconda volta passa in Sardegna e muore 247.

LEPIDO (M.). È eletto vicere XLIII. 150. E assalite

nella sua abitazione 152.

LEPIDO (M. Emilio) pretore, Cesare lo lascia per comandare a Roma, partendo egli per la Spagna XLIV. 86. Nomina Cesare dittatore 157. È fatto console con Cesare e nello stesso tempo generale della cavalleria 308. Dopo la morte di Cesare diviene un personaggio importante XI.V. 186. 187. 189. E fatto gran pontefice 211. Scarsezza de' di lui talenti 277. Il senato gli decreta una statua dorata 286. Scrive al senato per esertarlo a trattare con Antonio, ma inutilmente. Sua condotta ondeggiante ed incerta 201. É invitato da Ottaviano ad unirsi con lui 313, 314. Favoreggia il passaggio delle Alpi ad Antonio, e si unisce a lui 320, 321, E dichiarato nemico pubblico, e la di lui statua atterrata 322. Ottaviano fa rivocare dal senato i decreti emauati contro di lui 351. Lepido, Antonio, ed Ottaviano si riuniscono 354. 355. Progetto del triumvirato. Ripartimenti di ciaschedun de triumviri ( per ciò che lo riguarda congiuntamente ai triumviri , Vedi OTTAVIA-NO ). Lascia scappare Paolo suo fratello ch' era proscritto 379. Egli trionfa in mezzo della proscrizione 387. E console la seconda volta 306. Antonio ed Ottaviano fanno una nuova divisione delle provincie in suo pregiudizio XLVI. 72. È battuto da L. Autonio 88. Gli viene lasciata l' Africa per sua provincia 124. E istigato da Ottaviano ad unirsi a lui contro Sesto Pompeo. Sue forze in Africa 182. Entra in Sicilia 188. Discordie fra lui ed Ottaviano 194. Che gli corrompe la sua armata 100, e seg. Lo spoglia del triumvirato, e lo relega a Circello in Italia 202. Comparisce in atto di supplichevole innanzi un console ch' era stato una volta proscritto 386. 387.

LEPIDO, figlio del precedente, congiura contro Ottaviane E scoperto e messo a morte XLVI. 385. Servilia sua sposa lo segue alla tomba 386.

I.EPTI, citth d'Africa XLV. 8. Due citth dello stesso nome. Vedi la nota ivi.

LETORIO, tribuno del popolo, sostiene la legge di Volerone suo collega XXIV. 268. 269.

LEVINO ( Valerio ) . Vedi VALERIO .

Liberti, manomissioni, modi in cui si facerano XXIV.

19. 20. Essi prenderano il nome di quelli che loro concedevano la libertà 22. Legge rapporto a queste minsioni XXVII. 29. Il liberti non avenno originariamente luogo che nelle tribò della città. Essi ne escono e vi sono rispinti in varie volte XXIV. 20. 22. Sono ammessi nel servigio di terra XXXVIII. 20.

LIBONE, succero di Sesto Pompeo, viene a proporre ad Antonio un trattato di alleanza con suo genero XLVI. 116. Viene a Roma, e fa un trattato tra i triumviri e Sesto 138, Abbandona Sesto 252.

Libri di Numa rinchiusi in una cassa di pietra XXIII. 159. Essi vengono abbruciati 160. Riflessione di M. Bossuet in questo rapporto ivi, e seg. Libri delle Si-

bille . Vedi Sibille .

Liceo (il) rovinato da Filippo XXXIII. 136.

LICIA provincia di Asia, dopo la guerra di Anticco è data da Romani a quelli di Rodi XXXIV. 166. 220-Bruto vi porta la guerra e s'impadronisce di parecchi piazze. Furore de'popoli, e spezialmente di quei di Xanto XIVI. 15, e seg.

LICINIA, moglie di C. Gracco le esorta a provvedere al-

la di lui sicurezza XXXVII. 121. 122.

LICINIA, vestale, si lascia sedurre insieme con altre due sne cempagne ed è condannata XXXVII. 160. 161.

LICINIO CALVO (P.) il primo fra i plebei nominato tribuno militare XXVI. 25. Ricusa di essere nominate una seconda volta, e fa cadere la carica a sno figlio 32.

LICINIQ Stolone genero di M. Fabio Ambusto XXVI. 168. É fatto tribuno del popolo con L. Sessio 160. Essi impresdono di aprire l'entrata del consolato ai plebei. Loro leggi ivi. e 3cg. Vengono a enpo de loro diseggi 168. È console la seconda volta XXVII. 13. E condannato dalla sua propria legge 28. LICINIO (C.) pertore è nominato commissario per dare

delle informazioni contro Popillio nell'affare dei Liguri XXXV. 129. Per la sna facilità rimane impunito il colperole 130. Biflessioni sul di lui procedere 131. 132.

LICINIO GETA, console degradato dai censori, poscia censore egli stesso XXXVII, 153.

LICINIO. Vedi CRASSO, LUCULLO, MACRO, MU-

BENA

LICOMEDE o Nicomede stabilito pontefice di Comana da Cesare XLIV. 264.

LIDIA, data da' Romani ad Eumene XXXIV. 166. 228. LIGARIO (P.) ucciso per comando di Cesare XLV. 35.

LIGARIO (Q.). Cesare gli perdona senza permetterghi di ritornare a Roma XLV. 70. E accusato da Tuberone e difeso da Cicerone 99, e seg. Cesare gli perdona pienamente 102. Entra nella congiura contro Cesare 64. LIGURI, prima guerra contro questi popoli XXIX. 62:
Nuora guerra XXXIII. 431.0 et eg. In cui il procousole
Minacio è liberato da nu grande pericolo pel coraggio
de' Numidi 243, e eg. Rabbia firriosa de' Liguri 245.
Sono perpetui ormici de' Romani. Descrizione del loro
pases XXXV. 19. Sono domati da' dae consoli 20. 21.
Sorprenduos e mettono in fuga il console Q. Marzio
40. lugasenano Paolo Emilio, dal quale sono poscia dissitui 76. 77. Chiedono la pace 79. Quarantamila di essi sono trasferiti nel Samio 80. Nuova spedizione nel
loro pases 85. Varie vittorie riportate successivamente
su d'essi 124, 125. Sono battut dal console Popillio,
che li tratta con molta durezza ivi. 136. Il senato con
danna la condotta del console, e anunla tuttociò che
geli avea fatto 127. Fedd M. POPILLIO.

LIGUSTINO (Sp.) vecchio centurione fa un discorso con cui acqueia una contesa insorta fra alcuni centurioni, i quali non volevano servire in un grado inferiore a quello ch'essi aveano ettenuto XXXV. 176, e seg.

L'LIBEO assediata da Romani XVIX. 5. Tradinanto in questa città che viene scoperto y. I Carteginesi vi fanno entrare un soccorso considerabile ivi. Combattimento anguiusos alle macchine romane 8. Incendio delle macchine o. Il console Clodio passa in Sicilia per incalcare l'assedio 11. La sua flotta è disfatta presso a Drepano 13. g seg. Il console Giunio passa in soccorso degli assediui 16. Novora digrazia de Romani 17.

LIONE, colonia romana fondata da Planco XLV. 543.

Lioni. Silla dà un combattimento di cento lioni scatenati XXXVIII. 145. LIPARI, isola e città presa da' Romani XXVIII. 217.

LISIMACHIA, città principale del Chersoneso di Tracia XXXIV. 36.

LITTORI loro origine, e loro uffici XXIII. 77. 78. 210. In numero di ventiquattro precedono il dittatore XXIV. 125.

LIVIA, moglie di Tib. Nercue, aposa Ottaviano coll' assenso di suo marito essento gravida in sei mesi XLVI, 162. 163. Dà alla luce Druso tre mesi dopo 164. Pasteso presagio che le avviene 178, σ seg. Le vieue eretta na satuta 257.

LIVIO (T.), ciò che ci rimane delle sue opere XXVII. 279. 280. Osservacioni sulle sue aringhe XXV. 13, e seg. Ciò ch' egli pensava sui prodigi 26. 27. XXXV. 212. Dove finisce ciò che ci resta della sua storia

LIVIO ANDRONICO, primo poeta drammatico presso i Romani XXIX. 61.

LIVIO SALINATORE (M.) console XXIX. 121. È citato in giudizio innanzi al popolo dopo la guerra d'Illirio, ed essendo stato condannato ritrasa in villa 1124. Viene costretto ad accettare un secondo consolato con Nerone XXXII. 74. 75. Essi si riconciliano 76. Leva fatta con nuova severità 78. Dura risposta di lui a

LIVIO (C.) ammiraglio della flotta romana, riporta una vittoria su quella di Autioco presso a Corica XXXIV. 109. 110. Mettesi in mare, passa l'Ellesponto, e s'

impadronisce di Sesto 123, e seg. LIVIO governatore della cittadella di Taratto, avea abbandonato la città. Opinioni intorno alla maniera con

cui doveva esser trattato XXXII. 62.

LIVIO DRUSO, avolo dell'imperator Tiberio, si uccide da se stesso dopo la disfatta di Bruto XLVI. 65.

LOCRI, città greca nel paese de Bruzi, presa da Annone, e d'anastri del Bruzio XXX. 29. Un distaccamento
di Romani mandato per inrestire questa piazza esde in
un' imboscata di Janibale XXXII. 63. Il quale fa levare l'assedio 71. È ripresa da Scipiona 214. Avarisia e
erudetta di Pleminio contro i Locresi 217. 218. (Fedi
PLEMINIO). Gli abitanti mandano deputati onde portare le loro lagnanze a Roma 227. 238. Roma manda
commessari, Pleminio è condananto 237, e esg.

Lodole (legione delle ) XLV. 254.

LONGINO (Q. Cassio). Vedi CASSIO.

LORONA, città della Spagna presa ed abbruciata da Sertorio XL. 9. 10.

LUCANIA , LUCANI XXVII. 76. 110.

LUCCEJO, bravo storico, dimanda il consolato XLII, 59. LUCCEJO IRRO (C.) tribuno del popolo, vuol portare Pompeo alla dittatura XLIII. 141. Pompeo lo manda verso i Parti XLIV. 188.

LUCERIA, città dell'Apulia XXVII. 135. É presa da' Romani, ed i seicento ostaggi di Caudio sono possi in libertà 158. 159.

LUCILIO poeta satirico XXXVIII. 39. 41.

178

I.UCILIO, amico generoso, si fa prendere invece di Bruto XLVI. 55. 56. È egualmente fedele ad Autonio 324. 3/10.

LUCREZIA, disonorata si uccide. La sua morte è cagione della espulsione de re XXIV. 56, e seg. Giudizio sulla sua azione 60. 61.

LUCREZIO, poeta, sua nascita XXXVIII. 145.

LUCREZIO (Sp.) padre di Lucrezia è fatto console, e muore XXIV. 93.

LUCREZIO OFELLA. Vedi OFELLA.

LUCULLO (L. Licinio) console, passa in Ispagna. Sua crudele avarizia XXXVI. 178, e seg. Assedia Intercazia 180. Assedia Pallanzia, e poi leva l'assedio ivi.

LUCULLO padre del grande Lucullo, riporta in Sicilia una celebre vittoria sugli schiavi ribelli, e trascura di approfittarne XXXVIII. 96. 97. È accusato di concussio-

ne e condannato ivi .

LUCULLO (L. Licinio). Suoi principi. Suoi genitori XL.
90. Si esercita nelle helle arti, e in ogui fatto di coguizioni 91. Sua acienza militare 92. 95. Qualità del
suo cuore 94. Silla gli dà la commessione di radunargli una flotta XXXIX, 75. Difficoltà chè el trova ad eseguirla 92. Ristabilisce l'ordine in Cirene 95. Forma
una flotta 94. Ricusa di soccorrer Fimbria contro Mitridate 106. Sua moderazione in una risporosa commissione rignardo si popoli d' Asia 114, Nou prende alcuna parte alla guerra civile ivi. Silla lo fa tutore di suo
fallo 23.5.

Lucullo è fatto console XL. 95. Mezzi vili ch'egli usa per farsi dare il comando della guerra contro Mitridate o6. Acqueta l'ammutinamento delle sue truppe or. Impedisce le sollevazioni delle città d'Asia vessate da finanzieri ivi. 96, Marcia in soccorso di Cotta battuto da Mitridate 99. Evita il combattimento, ed imprende di distruggere l'inimice colla fame 100. Mitridate va ad assediar Cizico. Egli lo segue 101. Mezzo di cui servesi per informare gli abitanti della sua presenza 102. Sharaglia um distaccamento di truppe nemiche 107. Obbliga Mitridate di darsi alla fuga, e disfa la sua armata 100. Fa la conquista della Bitinia 110. Disfa in due battaglie una flotta, che il re spediva in Italia 112. Egli stesso lo insegue, e porta la guerra ne' di lui stati 114. Fa bloccare Amiso, ed Eupatoria 115. Scontentamento de' suoi soldati ivi. 116. Ragioni per cui lasciava a Miridate il tempo di radunare una nuova armata ivi. 117. Ricere una leggiera sconfitta ivi. Corre pericolo di essere assassinato da un desertore 119, 120. Riporta due vittore ivi. Avidità delle sue truppe. che gli impedisce di fare il re prigioniero 122. Fortezze e castella che gli vengono consegnate. Prigionieri di stato, che mette in libertà 123.

Lucullo ritorna agli assedi di Amiso ed Eupatoria, e si impossessa di queste due piazze XL. 126. Sua generosità verso la città e gli abitanti di Amiso 127, 128. Saggi ordini contro le vesagzioni de finanzieri in Asia 32. Manda Appio a Tigrane per chiedere Mittridate 134. Si impadronisce di Sinope 46. Sogno singolare di Locullo 141. Dopo avere soggiogato il Ponto, vi passa il verno 142.

Lucullo si prepara a marciar contro Tigrane. Questa impresa è biasimata come temeraria XL, 143. 144. Passa l' Eufrate e il Tigri ivi. 145. Vince uno de generali di questo principe 146. Onde forzarlo a combattere, va ad assediare Tigranocerta 147. Va incontro al nemico 149-Motteggi degli Armeni sul piccolo numero delle di lui truppe 150. Si dà la battaglia 152. Tigrane prende la fuga 153. Strage orribile della di lui armata ivi . Osservazione importante sulla condotta del generale romano 154. Prende e distrugge Tigranocerta Ricchezze di essa 155, 156, Si concilia l'affetto de barbari ivi . Vuole andar ad attaccare i Parti, ma la disobbedienza de' suoi soldati gliel' impedisce 161. Passa il monte Tauro onde marciar contro Tigrane e Mitridate, i quali aveano levata un' altra armata 162. Per costringere i nemici a venire alle mani, egli si prepara ad assediare Arsassata 163. Si viene alla battaglia, e Lucullo rimane vittorioso 164. L' inducilità delle proprie truppe gli vieta di terminar la conquista dell' Armenia ivi . 165. Assedia e prende Nisibe 166.

Ejoca de' cativi auccessi di Lucullo, ed origine dello sconientamento delle truppe XL. (56. 167, I soldati sono sosienuti da un decretto del popolo, il quale congeda una parte delle di tait truppe, e gli nomina de successori 168. La ribellion de soldati è portata all' ecceso da discorsi sediziosi di Clodio 169. Triario, non de ssoi luogotenenti, è distatto da Mitridate 172. Ostinazione invincibile de' soni soldati. Essi divengono incretibilitamente insolenti, e lo abbandonano 174. 175. Milessione di Plutarco in quest'occasione 176. 177. Cattivo procedere di Pompeo, nominoto suo successore 176. 179. Luro commissio e 170. 179. Luro com

ferenza. La conversazione comincia con complimenti, e termina con rimbrotti 179. 180. Discorsi ch' essi tengono seambievolmente l'uno dell' altro izi. Egli ritorna in Italia 181. Triosfo di Lucullo XII. 174. e seg. Son lusto, sue abhizzioni, suoi giardini, spesa enorme della sna tavola 177. e seg. Sua biblioteca. Nobile uso ch' egli ne fa 183. S'oppone alla conferma degli atti di Pompeo XIII. 46. Si gitta appiè di Gesare 83. Sua morte 191. 192:

LUCUMONE, chiamato poscia Tarquinio Prisco. Vedi TARQUINIO PRISCO.

LUERIO, re degli Arverni. Sue ricchezze XXXVII. 144. Luglio, questo mese viene così chiamato a cagione di Giulio Cesare XLV. 131.

Lupa, che allatta Romolo e Remo XXIII. 65.

Lupercali, feste stabilite da Evandro XXIII. 66, XLV. 152.

LUSIO (C.) ucciso da un giovane soldato, ch'egli voleva sedurre XXXVIII, 58.

LUSITANI, vincono Paolo Emilio XXXIV. 192. Poscia sono vinti eglino stessi da lui 198. Vedi VIRIATO, GAL-BA, SERTORIO, ec.

Lusso, introdotto a Roma dalla conquista dell' Asia XXXIVI. 67-168. Sforzi di Gatone il censoro nude reprimerlo XXXV. 69, e seg. Leggi contro il lusso XXXVII. 17, e seg. Sensiore condannato perché pagava una tropo grande pigione 152. Duronio è cacciato dal senato per essersi messo a difendere il lusso XXXVIII. 130. Eccacia cui ara spinto a Roma XIII. 320. Cesare studiasi di reprimerlo XIV. 01.

Lustro, cosa fosse. Ceremonie che vi si praticavano XXIV.

17. XXV. 184. Vedi Numerazione .

LUTAZIO. Vedi CATULO.

LUTERIO, uno de' primi signori del Querci, favoreggia Vercingetorige XLIII. 187. Rinchindesi in Usseloduno

239. E dato in mano a Cesare 242.

LUTEZIA, eggi Parigi. Cesare vi trasporta l'assemblea generale della Gallia celtica XLIII. 67. Labieno fa un tentativo inutile su questa città 209. 210.

## M

MAARBALE, insegue gli avanzi della battaglia del Trasimeno XXIX. 244. Consiglia Annibale di marciar verso Roma dopo la battaglia di Canne XXX. 112, 113.

MACARETE figlio di Mitridate re del Bosforo, cerca di far amicizia con Lucullo XL. 142. E ucciso per ordine

di suo padre XLI. 64.

MACEDONIA ( guerra di ) XXXI. 168. Fine della guerra XXXII. 126. ( Vedi FILIPPO , VALERIO LEVINO ec.) Seconda guerra XXXIII. 121. ( Vedi FILIPPO. SULPIZIO, VILLIO, T. QUINZIO FLAMININO). Altre guerre ( Vedi PERSEO , PAOLO EMILIO, AN-DRISCO impostore ec. ) Fine della guerra contro Perseo. Sorte del regno di Macedonia XXXVI. 11. Commessari nominati per la regola di questa conquista 13. MACRO (Licinio ) condannato da Cicerone pretore XL.

251. 252. Fu padre dell'oratore Calvo ioi .

Madre degli dei chiamata la madre Idea, e trasportata da Pessinonte a Roma XXXII. 220. Scipione Nasica dichiarato l'uomo il più giusto della repubblica, è incaricato di riceverla 223. Prodigio in questa occasione riguardo ad una matrona ivi.

Maestro della cavalleria. Suo potere XXIV. 125.

Maestro, che dà in mano a Camillo i propri discepoli XXVI. 50, e seg.

MAGIO DECIO: Vedi DECIO.

MAGIO MINAZIO. Vedi MINAZIO.

MAGIO (L.) consiglia Mitridate a mandare degli ambasciatori a Sertorio XL. 22.

MAGIO (Cn.), ingegnere in capo di Pompeo, preso da Cesare XLIV. 58. Falsità ne commentari di Cesare rapporto a lui 59.

Magistrati , Magistrature , loro venalità sconosciuta anticamente XXVIII. 123. Età richiesta presso i Romani per entrarvi XXXI. 70. XXXV. 85. Ciò che i magistrati aveano diritto di esigere dagli alleati nelle provincie 146. Estorsioni ch' essi vi esercitavano XXXVIII.

MAGONE fratello di Annibale porta a Cartagine la nuova della disfatta di Canne XXX. 160. 161. Riceve ordine di passare in Italia onde raggiungere suo fratello XXXII. 171. Fa un tentativo su Cartagena, che non

gli rieste 172. Ritorna a Cadice, e gli si chiudono in faccia le porte ivi. Passa nelle isole Baleari 173. Viene in Italia e s'impadronisce di Genova 200. Riceve convogli da Cartagine 212 Vinto, riceve l'ordine di ripassare in Africa, e muore in cammino XXXIII. 58.

MALEVENTO . Vedi BENEVENTO .

MALLEOLO (Publicio) reo di parricidio XXXVIII. 99.
MALLIO (Cn.) uomo destituto di meriti, è fatte console, e mandato nella Gallia per sostenere Cepiona XXXVIII.
50. 51. Dissensioni fia floro izi. 52. Conseguenze funeste izi. Orribile disfatta delle due armate 53. 54. Majo.
E dichiarato nemico della patria 212. Gomanda l'ala destra nel combattimenso di Pistoja Comanda l'ala destra nel combattimenso di Pistoja Comanda l'ala

MAMERCO EMILIO. Vedi EMILIO.

MAMERTINI, truppa di avrenturieri che s'impadroniscono di Messina, dopo avere scannato una parte degli abitanti XXVIII. 144. 145. Chiedono soccorsi ai Romani contro i Cartaginesi izi. Che vengono loro accordati 148. Ap. Claudio giunge in Sicilia 140.

MAMILIO (Ottavio) genero di Tarquinio il Superbo XXIV. 36. Induce a ribellione i Latini 117. 118. Comanda l'ala destra nella battaglia del lago Regillo 131.

Vi resta ucciso 134.

MAMILIO (L.) dittatore di Tusculo, va spontaneamente in soccorso dei Romani per racquistare il Campidoglio di cui s'era impadronito Erdonio XXV. 39. Gli si concede il diritto della cittadinanza romana 60.

MANASTABALE, figlio di Masinissa XXXVII. 177. Scipione Emilio gli affida l'amministrazione della giustizia

179-

MANCINO (L.), giovane uffiziale è mandato da Fabio Massimo alla scoperta degli inimici. S' impegna in una

zutfa, ed è vinto ed ucciso XXX. 51. 52.

MANCINO (C. Ostillo), arriva innanci a Numanzia, tuge ge in tempo di notte da questa città, e de inseguito dagli abitanti XXXVI. 215. 214. Conchinde con essi un secondo trattato per opera di Ti. Gracco izi. 215. È richiamato a Roma, ed ascoltato la senato insieme co' deputati de Numantini izi. 216. Si ordina ch' egli sia dato in loro balla. Sua generosità 220. I Numantini rausano di triceverlo izi. Mitorata a Roma, ed ottieme dopo qualche opposizione d'essère ristabilito ue' suoi diritti di cittadino 221.

Mancipia, etimologia di questa parola XXIV. annotazione alla pag. 18.

MANDONIO . Vedi INDIBILE .

MANI (Dei ), o Dei infernali XXVII. 81. 87.

MANLIO, ribuno del popolo propone una legge per incaricare Pompeo della guerra contro Mitridate XL. 250. XLI. 26. Il senato vi si oppone 27. Gierone difende la legge 28. Essa passa 52. All vesire del tribunato è accusato. Cicerone s' incarica di difenderlo XI., 252. 255.

MANLIO (A.), mandato in Grecia per raccogliere le leggi del paese XXV. 75. Esso fu uno de' primi decem-

viri 78.

MANLÍO CAPITOLINO (M.), console XXVI. 58, Arveritto dal grido delle oche salva il campidoglio 87, Se gli dona una casa sul campidoglio 105. Imprende di farsi re 121, e seg. È citato dal ditatore a comparire 127, È condotto in prigione 129 Bibligli del popolo 130, e seg. È posto in libertà 132. Ricomincia i suoi intrighi 133, e seg. È citato innanzi al popole 136. 139. È condannato a morte, e precipitato dall'alto della rupe Tarpea ioi: 140.

MANLIO IMPERIOSO (L.), è creato dittatore per altaccare un chiodo nel tempio di Giore XXVI, 183, È obbligato di dimettere la dittatura XXVII. 4, È accusato da un tribuno ioi. 5, E liberato da suo figlio il quale con un pugnale alla gola fa giurare al tribuno di desistere 6, 1900.

MANLIO TORQUATO (T.), figlio del precedente olhiliga un tribuno a desistere dall'accusa ch' aves intentata confro il di lui padre XXVII. 6, 7, È nominato
dal popolo tribuno tegionario 9. Vittoria, che riporta in
un duello contro un gallo 14, Da cui acquista il copranonene di Torquato 15, E nominato distatore 53. Lo
è una seconda volta 30, È fatto console 43, Una seconda volta 36, Sua risposta ai Lataini che chiedevasu uno
de' due posti di console 79, 80. Fa morire suo figlio
per aver combattuto conuvu la sua probissione 84, 85.
Manliana imperia ini. Vince i Latini 88, Rillessioni
sulla sua condotta rispetto da figlio 21, 20 da
sulla sua condotta rispetto da figlio 21, 20 da
sulla sua condotta rispetto da figlio 21, 20 da
sulla sua condotta rispetto da figlio 21, 20 da
sulla sua condotta rispetto da figlio 21, 20 da
sulla sua condotta rispetto da figlio 21, 20 da
sulla sua condotta rispetto da figlio 21, 20 da
sulla sua condotta rispetto da figlio 21, 20 da
sulla sua condotta rispetto da figlio 21, 20 da
sulla sua condotta rispetto da figlio 21, 20 da
sulla sua condotta rispetto da figlio 21, 20 da
sulla sua condotta rispetto da figlio 21, 20 da
sulla sua condotta rispetto da figlio 21, 20 da
sulla sua condotta rispetto da figlio 21, 20 da
sulla sua condotta rispetto da figlio 21, 20 da
sulla sua condotta rispetto da figlio 21, 20 da
sulla sua condotta rispetto da figlio 21, 20 da
sua condotta rispetto da figlio 21, 20 da
sua condotta rispetto da figlio 21, 20 da
sua condotta rispetto da figlio 21, 20 da
sua condotta rispetto da figlio 21, 20 da
sua condotta rispetto da figlio 21, 20 da
sua condotta rispetto da figlio 21, 20 da
sua condotta rispetto da figlio 21, 20 da
sua condotta rispetto da figlio 21, 20 da
sua condotta rispetto da la da
sua condotta rispetto da da
sua condotta ris

MANLIO TORQUATO (T.), console soggioga la Sardegna, e trisofa XXIX. 65, Sotto il suo consolato è chiuso per la seconda rolta il tempio di Giano ivi. Impudisce che nou si riscattino i prigionieri, che si erano resi ad Annibale. Suo discorzo XXX. 152, e zeg. Suetomette la Sardegna che s'era ribellata, e riporta una celebre vittoria 213. 214. Ricusa il consolato. Saviezza ammirabile della centuria de' giovani chiamata Veturia

XXXI. 164. 165.

MANIJO VILSO (28.), console XXXIV. 195. Imprende di far la guerra contro i Gallograci 205. Marcia contro di esti 205. Arrive sulla lero terre exessoria a suoi sodati por manifere del servira a suoi sodati per supposi di questa nezione rifirati alla monto tilippo 215. 214, 215 si svicina and Ancira per almosto di propo 215. 214, 215 si vicina and Ancira per almosto congratularsene 220. Altre ambacciate di Anticeo, degi Galli, e di Ariarate 211. Trattato concliuso con Antico 222, e seg. Decreti ed ordini rapporto si re, ed allo citth dell' Asia 227, 228. Ritorna in Europa, e conduce la sua armata in Grecia izi. Chiede il trionfo, che gli visne contestato dai commessary del senato 255. e seg. Sua risposta 235, e seg. Gli viene decretato il trionfo 24. Tronfa XXXV. 26. 27.

MANLIO VULSO (A.), console, è disfatto dagli Istriani XXXV. 118. 119. Sui quali poscia riporta una vitto-

ria considerabile 120

MANLIO TORQUATO: severità del suo giudizio contre Silano suo figlio XXXVII. 9.

MARCA d' Ancooa. Vedi Picenti, Piceno.
MARCELLINO. Vedi LENTULO (Cn. Cornelio).

MARCELLO (M. Claudio) console. Suo carattere XXIX.

14. Marcia contro i Galli 115. Uccide il loro re Viridomaro, e ne riporta le spoglie opime 116. Trioufa

117. 118. È creato pretore XXX. 89. È incaricaro del 1

comando delle truppe la luogo di Varrono 126. Assuma

il comando 125. Si cativa l'affetto di Banzio di Nola

colle sue maniere obbligati 168. Batte Annibale davanti

le mura di questa città 169. 170. Punisce quelli cha

avesano voluto consegnare la città ad Annibale ipi. È

avesano voluto consegnare la città ad Annibale izi. E creato cossole la seconda volta. Difetto nella una elezione 193. Saccheggia la terre degli allesti di Annibale 216. Batte la di lui armata innanzi a Nola 218, e seg. È console la terza volta con Fabio Massimo 251. Riporta nuovi vantaggi sopra Annibale 262. Marcello è incaricato della guerra di Sicilia XXXI. 4. Si

Marcello e incarreato della guerra di ricina AAAI. 4. Si avanza verso Siracua 7. La stringe d'assedio per mare e per terra 11. Ostacolo che gli fanno le macchine di Archimede 12. 13. Marcello fa costruire delle sam-

buche 14. Cangia l' assedio in blocce 15. I soldati di Caune relegati in Sicilia mandano deputati a lui ond'essere impiegati nella guerra 25, e seg. Scrive al senato in loro favore 30. Pensa se debba o no continuare l'assedio 31. Maneggia un'intelligenza in città, che viene scoperta 32. S' impadronisce d' una parte della città 33. La vista di Siracusa vicina ad essere espaguata gli fa versar lagrime 34. Peste, che fa orribili stragi 37. Diversi avvenimenti seguiti dalla presa della città 38, e seg. Ei la dà in preda al saccheggio 45. Morte di Archimede . Onori che gli rende Marcello ivi. 46. Regola gli affari di Sicilia con molta equità e disinteresse 47. 48. Ultime fatto d' armi in Sicilia. Vittoria riportata su di Annone ivi. 49. Di ritorno a Roma ottiene il piccolo trionfo 157. Statue e quadri che vi sono portati ivi . E fatto console per la quarta volta 166.

Marcello entra in carica. Sua tranquillità in mezzo alle voci che si spargevano contro di lui XXXI. 173. 174. Doglianze de' Siciliani . Rinunzia al ripartimento della Sicilia che gli era toccato in sorte 177, e seg. Conseguenza di quest' affare, che si termina con la piena soddisfazione de' due partiti 183. 184. Feste stabilite in suo onore a Siracusa ivi . Prende qualche città del Sannio XXXII. 4. Inquieta Annibale con contione scaramuccie 6. Presentasi innanzi a lui presso a Canusa 25. Prima zuffa con eguale vantaggio 25. Seconda in cui Annibale è superiore 27. Vivo rimprovero che Marcello fa alla sua armata ivi , e seg. Terza, in cui Annibale è vinto e messo in fuga 32. Accusato da' suoi nemici, si giustifica con melto successo, ed è nominato console la quinta volta 58. 50. Entra in carica 60. Cade in un agguato che gli avea teso Annibale, ed è acciso 65. Confronto fra lui . Fabio 66.

MARCELLO (M.), ajata Cicerone nella difesa di Milone XLII. 165. È cominato console 179. Propose di richiamar Gesare XLIV. 12. Dopo Ia battaglia di Fraglia prende il partito di esiliarsi volontariamente. Sua costanta 255. Gesare consente al suo ritorno. Aringa di Cicerone in questa occasione XLV. 95. 96. Sua morte funesta 68.

MARCELLO (C. Claudio), console. Sua fermezza contro Cesare e Curione XLIV. 23, e seg. Ordina a Pompeo di difendere la patria 29.

MARCELLO ( C. Claudio ) , console XLIV. 33.

MARCELLO, designato da Ottaviano per essere suo successore, accompagna il suo trionfo XLVI, 396. Largizioni fatte sotto il suo nome da Ottaviano 308.

MARCIA vedova di Regolo fa morire molti Cartaginesi per verdicare la morte di suo marito XXVIII. 232. 233. MARCIA, ultima moglie di Catone d'Utica XLVI. 67.

MARCIO CORIOLANO . Vedi CORIOLANO .

MARCIO RUTILO (C.), console XXVII. 24, Primo dittatore plebeo 29. Console per la seconda volta 35. Primo censore plebeo 35. Console per la terza volta 42. Per la quarta. Saviezza delle sue misure per dissipare la congiura della guarnigione di Capua 55, e segui.

MARCIO RUTILO CENSOR NO (C.), autore di una legga la quale vietava di conferire due volte la carica di

censore alla stessa persona XXVIII. 110.

MARCIO (L.), semplice cavaliere romano XXXI, 134, É scello per comandare l'armata dopo la morte de du Scipioni in Ispagna ivi. Riporta due vittorie successire sui Cartaginesi 1/1, 1/4, Maniera con cui à ricata la sua lettera in senato 1/4, É molto stimato ed impiezato da Scipione 1/6.

MARCIO FILIPPO (L.), console XXXVIII. 182, Si oppara alle leggi di Pruso 182, Brus estituico del medeimo allorche era tribuno 182, Druso lo fa condurre in
prigione. Detto insultante del tribuno 165. Detto di FXlippo ingiurioso al senato. Contesa su tale rapporto tra
tui e Crasso 171. 172. Perora per Pompeo XXXIX.
125. Fatto censore degrada dal posto di senatore Appio
son zio 126. Discorso contro Lepide che volce far rivivere il partito di Mario 261. e 262. Detto onorevole a
Pompeo mandandolo in laspana contro Sertorio 240.

MARCIO FILIPPO (L.), governatore di Siria XLII. 532. Console 286. Secondo marito di Azia nipote di Ce. sare, e madre di Angusto izi. Area Catone per genero 507. Suoi timidi consigli ad Ottaviano XLV. 225. Ed putato dal senato ad Antonio, ed esguisce freddamente

la commessione 284

MARCIO CENSORINO (L.), console XLVI. 133.7 MARCO, storia singolare di lui e di Barbula XLVI.

331. 332.

Marineria. Prima occasione in cui è siata fatta menzione di fiotta presso i Romani. Dummiri per averne cura XXVII. 184, 185. Quando i Romani pesserono ad applicarsi serimenue alla marina XXVIII. 168, 169. Come furono costruiu i primi vacelli di cui si servirono ini.

Prima flotta allestita dai Romani per contrastare ai Cartaginesi l'impero del more 170. Essi riportano una celebre vittoria navale 175. Plotte considerabili allestite dai Romani e dai Cartaginesi 107. Flotta allestita dallo zelo dei privati XXIX. 26. Flotta provreduta di marinari a spese dei privati XXX. 252. 253. Purgazione d' una flotta XLVI. 186. 187.

MARIO: suoi principi, sua nascita, sua educazione, suo carattere XXXVII. 240. 241. Fa le sue prime campagne sotto Scipione Emilio, e si concilia la di lui stima 242. Serve in Numidia sotto il console Metello 223. Origine delle inimicizie fra loro 239. È creato tribuno de' soldati, poscia del popolo. Sua fermezza in questa magistratura 243. Prova due rifiuti in un solo-giorno 245. È nominato pretore a grande steno, e accusato di broglio ivi. 246. Suo coraggio contro il dolore 247. È scelto da Metello a suo luogotenente. Sua condotta in questo impiego ivi. 248. Metello gli ricusa la permissione di andare a Roma a chiedere il consolato 240. Per vendicarsene egli lo diffama 250. Avendo ottenuto il congedo, va a Roma, è fatto console, ed incaricato della guerra contro Gingurta 252. Gindizio di Cicerone sulle vie ch'egli prese onde ottenere il consolato 253. 254. Prepara tutto per la partenza. Sua aringa al popolo XXXVIII. 4, e seg. Parte da Roma , ed arriva in Africa 14. Comincia dal formare, ed agguerrire le truppe sue nuove 15. 16. S'impadronisee di Capsa città importante ivi. 17. Assedia un castello che parea inespugnabile, e se ne impadronisce, ajutato dalla arditezza d' un soldato ligure 19. 20. Attaccato da Bocco e da Giugurta riceve una sconfitta 26. Poscia li disfà e mette in fuga 28. Riporta una seconda vittoria 29. Sulle istanze di Bocco, ei gli manda Silla, il quale gli conduce Giu-

gurta 52, e seg. Suo trionfo 36.

Mario à nominato console una seconda volta. Sua severità per far osservire la disciplina XXXVIII. 56, e segità per far osservire la disciplina XXXVIII. 56, e segito suo nipote 50. 50, Scara un duoro canale al Rodano foi. È creato console la terza volta 50. Lo è pare fa quarta per le istigazioni del tribuno Saturnino 61. 62. Schiva di combattere contro i Teutoni 65. Si serve del l'impostura d'una donna di Siria, che si dicea professa 64, Riduta una singulare tenzone ini. Shareglia initeramente i Teutoni vicino ad Aix 67, e seg. L'armata gli fa un dono del bottino, ch' e fa vesdere.

prezzo vile 70. Mentre era occupato in un sagrificiosente ch'è nominato console la quinta volta 71. Unice
la sun armata con quella di Catulo, che marciava contro i cimbri. Sun geloria souro il suo collega 75.
Disfatta de' Cimbri, in cui Catulo ha la miglior parte
89. 81. Trionfa con Catulo 83. Sua vanità 84. Ciascunnoti essi erige un tenpio izi. Ottiene con brogli, e
con oro un sesto consolato 102. Suoi legami col tribuno
Saturnion 103. (\*\*Pedi SATURINNO). Nera furberia
di cui servesi per perdere Metello 117. Lascia Roma per
non esserne tettimonio 119. Serve come luogotenente
gonerale nella guerra sociale 186. Mette in figa gli alleati, che sono poi disfatti da Silla 156. Fugge il comhattimento, e riuriusi con poca gloria izi., 1963.

Gelosia di Mario contro Silla inasprita da un regalo che Bocco avea fatto al popolo romano XXXVIII. 223. Tutti e due aspirano al comando della guerra contro Mitridate ivi. Mario si fa sostenere dal tribuno Sulpicio 225. Il quale colle sue violenze glielo fa dare dal popolo malgrado il senato, che lo avea dato a Silla 228. 229. All' avvicinarsi di questo verso Roma, ei ritrovasi in un grande imbarazzo, e costringe il senato a mandargli de' deputati 231. 232. Ei s' invola dalla città 233. Silla lo fa dichiarare uemico pubblico 236. Sua fuga e sue diverse avventure 237, e seg. I suoi partigiani ripigliano coraggio 250. 251. Ritorna in Italia, ed è ricevuto da Cinna 259. Marcia con lui contro Roma XXXIX. 3. 4. Offre la battaglia ad Ottaviano, che non ardisce accettarla 7. Tiene con Ciana un consiglio in cui è decretata la morte di quelli del partito contrario. Entra in Roma ch' è data in preda a tutti gli orrori della guerra 9, e seg. Personaggi distinti messi a morte 13. Strage orribile 15. Umanità del popolo romano in questa occasione 16, 17. Si nomina console per la settima volta con Cinna, ed esercita nuove crudeltà 19. Sua morte 20. Suoi funerali, in cui Scevola è serito d' un colpe di pugnale 21. Riflessioni sul suo carattere e sulla sua fortuna 22. 23.

MARIO, figlio del precedente, si sospetta che sia stato l'autore della morte del console Porcio XXXVIII. 202. Sue avventure, e suoi perigli nella fuga cui è ridotto insieme col padre 257, e 262, 263, 248, 249, Uccide di sua mano un tribuno del popolo XXXIX. 19, E fatto cossole con Carbone 147. Fa examare moss senatori dal pretore Damasippo 149. È disfatto da Silla 150. Si fa uccidere da un suo schiavo 168. Detto insultante di Silla sulla di lui gioventu 160.

MARIO (M.) mandato da Sertorio a Mitridate in qualità di proconsole XL. 24. Egli avea tutti gli oneri nell' armata di Mitridate ivi. 25. È fatto prigioniero da Lucullo e messo a morte 112.

MARIO GRATIDIANO . Vedi GRATIDIANO ,

MARIO (falso). Vedi AMAZIO.

MARONEA, città della Tracia, in cui Filippo fa scannare i capi della fazione a lui contraria XXXV. 49.

MARSI, popoli d'Italia XXVII. 200. Disfatti da Valerie Massimo 211. 212. La guerra sociale è sorente chiamata dal loro nome la guerra de'Marsi XXXVIII. 184. Detto celebre sul loro valore 195. Essi dimettono le ar-

mi 200, 210.

MARSIGLIA, MARSIGLIESI: loro attaccamento pe Romani XXIX. 170. I Romani li rendicano dagli Ozbij e
dai Deccati XXXVI. 103. Ottengono grazia per la città
di Focea, da cui traevano la loro origine, e che
i Romani voleano distruggere XXXVII. 35. Chiudono le
porte a Cesare, che gli assedia XIJV. 36. Chiudono le
porte a Cesare, che gli assedia XIJV. 36. Cesare. Peridi Tribunio in assenda di Castre 1.5. e gene Peridi di Tribunio in assenda Gesare 1.5. e gene Peri-

conto di ciò ch' era avvanuto all'assedio sotto il comando di Trelonoi na assenta di Cesare 113, e seg. Perfi dia che viene loro affibbiata con poca verisimgilanta 115. Condotta severa di Cesare verso essi, senz esser crudele 117.

MARTA, donna di Siria, che Marie fa passare per profetessa XXXVIII. 64.

MARTE (il Dio) è creduto padre di Romolo e di Remo XXIII. 64. Sacerdote o Flamen assegnato a Marte da Numa 13g. I Romani credono di essere stati sipitati da questo Dio in persona in una loro vittoria XXVIII. 3o.

MARZIA vestale rea e punita XXXVII. 160, e seg.

MARZIO FILIPPO (Q.) console. Sotto il suo cousolate ei scoprono i misteri dei baccasali XXXV. 27, e seg. E mandato ambasciavore in Grecia ed la una conferenza con Perseo 179. 180. Le astazie impiegate nella sua ambasciata sono biasimate dai vecchi senatori, e lodate dalla maggior parte degli altri 185. È console la seconda volta 212. Si avazza verso la Macedonia. Gli Achei gli danno del soccorsì 214. 215. Passa per vie d'incredibile difficolià 216, e seg. Polibio gli espone la offerte degli Achei 219. Entra in Macedonia 223. Lettere che scrive al seato per readergli costo della



190

sua situazione 226. Censore, pianta un nuovo quadrante solare XXVIII, 156.

MASESULI, popoli della Numidia sommessi a Siface

XXXVII. 174.

MASGABA, figlio di Masinissa, va in qualità di ambascintere a Roma, ed è accolto con molto onore XXXVI. 48. 49. Come pure suo fratello Misagene 50. 51.

MASINISSA, figlio di Gala re di Numidia, sbaraglia due volte di seguito Sifece re d'un'altra parte della Numidia XXXI. 64. 65. Bravura di questo giovane principe 125. Si unisce ai Romani XXXII. 136. Ha una conferenza con Scipione. Sua stima per lui 169. Va a trovare Lelio, e si lagna della lentezza di Scipione 211. 212. Va a raggiugnere Scipione al di lui arrivo in Africa XXXIII. 15. Rientra in possesso del suo regno, di cui era stato spogliato da Siface 41. S' impadronisce di Cirta, capitale degli stati di Siface 44. Sposa Sosonisba 46. Rimproveri di Scipione pieni di dolcezza 49. 50. Manda del veleno a Sofonisha 51. Vien consolato da Scipione, e colmato di lodi e di doni 52. I suoi ambasciatori sono bene accolti dal senato 56, e seg. Scipione eli dà il regno di Siface 114. I Romani gli chiedono soccorsi contro Filippo 129. Egli acconsente 131, Contrasto fra lui ed i Cartaginesi XXXV. 75. Gli ambasciatori cartaginesi si lagnano in senato delle di lui usurpacioni 140, e seg. Risposta di suo figlio Gulussa 1/12. E del senato 1/43. Guerra tra lui ed i Cartaginesi. Egli resta vittorioso XXXVI. 111, e seg. Sua morte 130. Compendio della sua storia XXXVII. 174, e seg. Suo elogio 177. 178. Divisione della sua successione ivi . 179.

MASSIVA giovane principe numida, nipote di Masinissa, rimandato senza riscatto, e con regali da Scipione

XXXII. 52. 53.

Matrimonio , legge di Romolo su questo rapporto XXIII 00. 01. Legge che permette il matrimonio tra famiglie patrizie e plebee XXV. 157. Contrasti per tale oggetto ivi , e seg. Discorso d'un censore per esortare i cittadini al matrimonio XXXVII. 80. 81. Vedi Divorzio .

Matrona, la quele si giustifica di un' accusa, facendo avanzare colla sua cintura il vascello ov' era la madre

degli dèi XXXII. 223.

Matrone romane, prendono il lutto alla morte di Bruto XXIV. 88. Di Publicola 114 Di Coriolano 224. Esse si privano delle loro gioje per somministrare l'oro necessario per l'offerta destinata ad Apollo, en eson sur laggiosamene ricompensate XXVI. (7). Matrone romana compensate XXVII. (8). Matrone romana comitante per sicilia XXVII. (8). (8). Matrone continuità per condamenta del compensate per condamenta del compensate per condamenta XXIX. (8). (1). Matrone escriate in bando XXXII. (8). Matrone escriate in bando XXXII. (8). Molt matrone en ramo nella conciura di Galilina XIII. (1). Legge Oppia code reprimere il loro lusso XXIV. (1). Tassa imposta su di sase dai Triumviri XIV. (5). Discorso di Ortensia su questo soggetto (5). Pedi Mogli.

MECENATE. Ottovino gli dà l'incumbenza di chiederoper lui in martimonio Scrittoini, sorcilla di Libose acocero di Seato XLVI. 118. Concorre in nu trattato fra
Aoronio ad Otaviano 124. È mandato da Ottaviano ad
Aotonio per chiedergli la di lui unione contro Seat. Pompeo 182. Meccanate ed Agrippa principali amici, confidenti, e ministri di Ottaviano 266. Spedito da Ottaviano ad inseguire Autonio dopo la battaglia di Azio, ritorna, e parte per Roma 326. Dissipa una congiura
tramata dal giovane Lepido contro Ottaviano 365.

MEDIA. Si distinguevano due Medie XLVI. annotazione

alle pagine 221. 222.

Medico, il primo che sia comparito in Roma XXIX. 124.
Medico, traditore di Pirro, scoperto da Fabricio XXVIII.
75.

MÉGACLE, amico di Pirro cangia d'armi con lui, ed è ferito ed ucciso XXVIII. 48. 49.

MEGALLIDE moglie di Damofilo. Vedi DAMOFILO. MEGARA, una parte della città di Cartagine XXXVI. 133.

MEGARA c

MEGARA città della Grecia, è sottomessa da Calano a Casare XLIV. 281. 282. Trista avventura de Megaresi ivi, MELIO (Sp.) studia di farsi re, distribuendo del grano al popolo XXV- 191. E ucciso da Asla 194.

al popolo XXV- 191. E ucciso da Asla 194. MEMMIO (C.) tribuno, anima colle sue aringhe il popolo contro Giugurta ed i suoi complici XXXVII, 202,

e seg. Interroga giuridicamente questo principe innanzi il popolo 211.

MEMMIO, competitore del consulato con Glaucia, è fat-

to uccidere da Saturnino XXXVIII. 113.

MENA, liberto di Sesto Pompeo procura di distoglierlo da un trattato con Ottuviano XLVI, 136. Consiglia a Sesto un'uttile perfidia. Generosità di questo 144. Abbandono Sesto e passa al servizio di Ottaviano, dal quale è bene accolto 167, 168. Salva la flotta di Calvisio 19:

in una burrasca 173. Lascia Ottaviano per ritornare a Sesto 187. Inquieta la flotta di Ottaviano 188. Ritorna un' altra volta presso di lui 189. Sua morte 250.

MENAPJ, popoli della Gallia XLIII. 12. Soggiogati da Cesare 68.

MENECRATE, liberto di Sest. Pompeo, mandato con una squadra per devastare le coste della Campania XLVI, 168. Mandato poscia incontro a Calvisio ammiraglio di Ottaviano, perisce in una battaglia navale presso a Cuma 160. e sec.

MENENIO AGRIPPA console XXIV. 112. Riconcilia il popolo col senato servendosi d'un apologo 164. 165.

Sua morte. Onori renduti alla sua poyerta 181. 182.

MENENIO (T.) figlio del precedente, essendo console è disfatto dagli Etrusci XLIV. 256. Condannato ad una multa, muore di cordoglio 257.

MENFI, apre le porte a Mitridate di Pergamo XLIV. 258.

MENIO (C.), console XXVII, 95. Dittatore, depone la magistratura, onde rispondere alla accuse fatte contro di lui 178.

Mercati de' Romani: quando si tenevano XXIV. 206.

Mercatura, come era riguardata a Roma XXIII. 07.

Mercenarie (truppe) impiegate dai Cartaginesi XXVIII.

125. 126. Si ribellano loro contro, e suscitano una guerra pericolosa XXIX. 62. Condetta de Romani in quest'

ra pericolosa XXIX. 62. Condetta de' Romani in quest' occasione 63. Primi soldati mercenarj impiegati da' Romani XXXI. 65.

MERICO, spagnuolo, dà in mano a Marcello l'isola di Siracusa XXXI. 43. 180.

MERULA (L. Comelio), sacerdote di Giove, sostituito a Cinna nel consolato XXXVIII. 255. Rinunzia all'a carica XXXIX. 9. Sua morte 16. Il sacerdozio di Giore, ch'egli esercitava resta vacante per lo spazio di settantiasett' anni 17.

MESOPOTAMIA, XLIII. 87. Crasso vi prende molte cîttà ivi. Si apparecchia a rientrarvi qu.

MESSALA. Vedi VALERIO (M.).

MESSALA (Valerio), rifuggiosi presso a Bruto è Levato dal numero de proscriti. Suo elogio fatto da Cicerone XLV. 584, 565. Ricusa di porti alla testa del partite viato dopo la morte di Bruto XLVI., 65. Lungottaenne di Ottaviano soggioga i Salassi 260. È console con Ottaviano 306. Aveva un comando nella battaglia di Azzio 521.

MESSINA. Fedi MAMERTINI.

METALO, città capitale dei Giapodi, assediata da Ottaviano. Valore ed intrepidezza di questo generale XLVI. 258, 25q.

METAPONTO e TURIO, si arrendone ad Annibala XXXI, 86.

METAURO (battaglia del) XXXII. 96, e seg.

METELLA, moglie di Silla XXXIX. 74.

METELLI (famiglia da'). Lustro risplendente di questa famiglia XXXVII 159. In questa ognuno era avido di

soprannomi ambiziosi 140.

MRTELLO ( L. Cécilio), console XXVIII. 219, Riporta una famosa vittoria sui Cartaginesi presso a Panormo 222, e seg. Prende cento juarantadue ele fanti 224. Trioufa XXIX. 4. Essendo gran sacerdote salva dal fuoco la cose sacre di Vesta, e vi parde gli occhi 60.

METELLO (L. Cecilio), dope la battaglia di Canne vuol fuggire dall' Italia XXX. 117. Questore è degra-

dato dai censori 263.

METELLO (Q. Cecilio), luogotenente generale sotto i consoli Livio e Nerone XXXII. 107. Console 127. Si fa del partito di Scipione contro Fabio 235. Esorta due censori nemici a riconciliarsi XXXV. 86, e seg.

METELLO MACEDONICO (Q. Cecilio), presore dish Andrico, che si chiamava figlio di Perseo, e lo manda a Roma XXXVI. 105. 107. Sbareglia l'armata degli Achei 155. S'impadronisce di Tebe e di Megara 155. Fa indarae proporre un aggiustamento agli Achei izi. Trionfa 165. Console fa la guerra ai Celiberi. Sue grandi qualità 190. Soni trasporti eccessivi illorchè sente che Pompeo deve succedergli 195. Censore, scotta i cittadini al matrimonio XXXVII. 80. Il tribuno Aiuino lo trascino per precipitato dalla rupe Tarpea 82. Sua fortuna 157, e 525.

METELLO BALEARICO (Q. Cecilio), soggioga i Ba-

leari XXXVII. 140.

METELLO NUMIDICO (Q. Cecilià), consola è incaricato della guerra contro Gingurta. Sus belle qualità XXXVII. 235. Arrivato in Africa procura di ristabilire la disciplina nell'aranta 124. Ricere deputati da Giugurta, e li persuade a consegnargli il loro padrone 235. 236. Conduce la sua armata in Numidia con molta precauzione ivi. Vince Giugurta 237, 238. Saccheggia il paese 239. Ricere una scondita ivi. 250. Astedia Zuma 251. Poscia leva Il assedio 234. Procura durante il verno di sedurre i confidenti di Gingurta 255. Meste a ferro de flucco la città di Vacca, che avea trucidato la guarnigione romane 238. Origine dell' inimicizia fra lui o Mario 239. Dal quale è diffamato 260. Batte Gingurta, assedia e prende la città di Taia 255. Sua dolore sentendo che Mario deve succedergli. In conseguenza entra in conferenza per mezzo di deputai con Bocco 268. 269. È hene accolto a Roma, e riceve l'onor del trionfo XXXVIII. 14. È accusato di concussione. I auno figuidir i cicusano di esaminare i registri della sua amministrazione 15. Censore, ha delle violenti contese col tribuno Saturnino 10,5 II solo fra tutti i senatori che ricusa di fare un giuramento ingiuno. Esiliato ritirasi a Rodi 109, e seg. Mario opponesia al di lui ritorno 117. Richiamo glorioso di Metello ini, e seg.

METELLO PIO (Q. Cecilio), ottiene il ritorno di suo padre, e acquista con ciò il soprannome di Pio XXXVIII. 118. Comanda un'armata contro i Sanniti XXXIX. 5. Si unisce al console Ottavio ivi . Ritirasi in Liguria . e poi passa in Africa 8. Scacciato dall' Africa ripassa in Ligurin, poscia va a raggiugnère Silla 134. È console 20/2. Sua tenera riconoscenza verso l'autore del ristabilimento di suo padre 205. Mandato, contro Sertorio in Ispagna , soffre delle estreme difficoltà 257. Imprende un assedio, che Sertorio lo costrigue a levare 258. 250. Batte Irtulejo, uno de' luogotenenti di Sertorio XL. 11. 12. Buona intelligenza fra lui e Pompeo 16. Sua gioja smodata all'oggetto della vittoria ch'ei si attribuiva su di Sertorio. Fasto e lusso delle feste che gli si danno 18, e seg. Mette a prezzo la testa di Sertorio 20. Trionfa 35. Muore sommo pontefice XLI. 264.

METELLO (C.), fa una dimanda ardita a Silla XXXIX.

METELLO (L.), pretore di Sicilia dopo Verre XL. 224, Console muore nei primi giorni di gennaro 242. METELLO (Q. Cecilio), sopranomato Cretico, console designato è interessa per Verre XL. 224, Entra in carica 232. Porta la guerra in Creta, e soggioga questisiola malgrado i "opposizione di Pompeo XLI. 25, e seg. E impiegato dal senato contro Catilina 195. Suo trionfo XLII. 5.

METELLO NIPOTE, tribuno del popolo, vieta a Cicerone di aringare terminando il consolato XLL 255. Continua ad inquietar Cicerone, ed è represso dal aenato 268. 269. Sostenuto da Gesare propone una legge per richiamare Pompien in Italia colla sua armata code ri-formare e pacificare lo stato ivi. Catone fatto tribuno con lui opponesti alla legge 271. 272. La sua impresa varaisce. È interdetto dal senato dalle funzioni della sua carica XLIII. 3. È ristabilito (£ Beignato consolo 164, Entra in carica 167. Si riconcilia intera-

mente colla causa di Cicerone 174. 175.

METELLO CELERR Q. Cecilio), pretore, salva Rabirio XI., 19. 19. 18. leva di trappe contro Catilia 195. Lattera che gli scrive Ciearone XLII. 5. È nominato console 28. Indiani che gli sono mandati dal redegli Svevi ivi. Entra in carica. Suo carattere 45. Si oppone ad una legge che volera far passare Pompro, per assegnar delle terre a'snoi soldati 49. 50. È mesoin prigione dal tribuno Flavio. Sua costanza 51. Muore nou senza sospetto di sessere stato avvelenato da Clo-

dia sua moglie 84.

METELLO SCIPIONE, chiede il consolato insieme con Milone ed Ipseo XLIII. 146. Pompeo solo censole sposa sua figlia Cornelia 158. Accusato di broglio, è salvo in forza delle sollecitazioni di Pompeo che gli vien dato a collega nel consolato 173. 174. Ristabilisce la censura ne' suoi antichi diritti. Sua orribile dissolutezza 177. 178. Conduce a Pompeo le legioni di Siria. Sua condotta tirannica XLIV. 167. Va in Africa a raggiungere Varo e Giuba. Suo carattere poco conveniente a condurre una guerra di tanta importa nza XLV. 5. 6. Dispregia gli avvertimenti di Catone, che lo esortava a tirare in lungo la guerra 24 25. Sua crudeltà riguardo ad un centurione, ed a qualche soldato veterano di Cesare 27. Si avvilisce innanzi a Ginba 30. È vinto dall' armata di Cesare 41. Fuga de' capi. Disfutta intiera dell'armata 42. Vicino a cadere nelle mani di Cesare, si ferisce colla propria spada 73.

METELLO (L.), tribuno resiste a Cesare, che sforzava le porte del tesoro pubblico di Roma XLIV. 81. 82.

METONE, fa delle rimostranze inutili a quei di Taranto suoi concittadini che volcano chiamar Pirro XXVIII. 36. METROORO il locafe della della Parle Emilio al fanco

METRODORO, filosofo dato da Paolo Emilio al fianco de suoi figli, per terminar d'istruirli XXXVI. 19:

METRODORO di Scepsi, amico di Mitridate è messo a morte da questo principe XV. 137.

METTIO (M.), mandato da Cesare ad Ariovisto, è messe in ferri XLII. 254. E liberato dope la vittoria 257. MEZENZIO, re di Etruria si unisce a Turno per far la guerra ad Enea XXIII. 61.

MEZIO SUFFEZIO, generale degli Albani ha una conferenza con Tullo Ostilio per un accomodamento. Suo

discorso XXIII. 165. 166. Suo tradimento 175. Suo supplizio 180.

MICIPSA, figlio di Masinissa monta sul trono XXXVII. 179. Manda Giugurta suo nipote all'assedio di Numanzia 180. Al di lui ritorno, lo fa suo figlio adottivo 183. Vicino a morire esorta i suoi tre figli a vivere in grande unione ivi , e seg. Sua morte 185.

MILO, città di Sicilia, Celebra vittoria navale riportata dai Romani presso a questa città XXVIII. 172. 173. Disfatta di Sesto Pompeo tra Milo e Nauloco XLVI.

105.

MILONE (T. Annio), tribuno del popolo, imprende di reprimere il furore di Clodio . Egli lo accusa XLII. 170. 171. E egli stesso accusato al popolo da Clodio . Pompeo perora per lui 288. Dimanda il consolato . Voti de' migliori cittadini dichiarati in suo favore XLIII. 146. Credito de' suoi competitori 147. Uccide Clodio 148. Ritorna a Roma, e continua a dimandare il consolato 151. Continuazione de'torbidi 152. Sallustio allora tribuno si dichiara suo nemico personale ivi . Egli è protetto dal tribuno Celio 153. Zelo ammirabile di Gicerone per lui ivi. 154. È accusato. Pompeo assiste al giudicio con gente armata 162, e seg. Cicerone aringa per lui 164. Essendo stato condannato si ritira a Marsiglia. Detto rapporto all'aringa di Cicerone cemposta dopo il giudizio 170. 171. Si unisce a Celio contro Cesare . Sua morte XLIV. 146. 147.

MINAZIO MAGGIO. Suo attaccamento ai Romani nel tempo della guerra degli alleati XXXVIII. 187.

Mine sotterranee; prima occasione in cui i Romani se ae servono XXIII, 192.

Miniere di Spagna XXVIII. 124. 125.

MINUCIA, vestale, colpevole e punita XXVII. 100.

MINUCIO (L.) console. Gli Equi lo assediano nel sno campo XXV. 53. N'è liberato da Quinzio Cincinnate dittatore 56, e seg.

MINUCIO RUFO (Q.) console è liberato da un estreme pericolo presso i Liguri per la coraggiosa arditezza de' Numidi XXXIII. 243, e seg.

MINUCIO BASILO, prima partigiano di Cesare, entra

poscia nella congiura contro di lui XLV. 168. Sua morte 353.

MINUZIO, o Minucio (L.), prefetto e sopranteudente ai viveri in una carestia XXV. 190. Scopre le mire perniciose di Sp. Melio 192. Ottiene una ricompensa 197.

MINUZIO RUFO (M.), console XXIX. 119. E nominato comandante della cavalleria con Fabio dittatore XXX.

39. Suo carattere 46. Suoi discorsi sediziosi contro Fabio 40. 50. Riporta su Annibale leggieri vantaggi 66. Il popolo lo eguaglia in autorità al dittatore 68. 69. Sua alterigia impertinente 70. E battuto da Annibale, e salvato da Fabio 72, e seg. Riconosce il suo errore, e rientra in obbedienza 74, e seg. È ucciso alla battaglia di Canne 112.

MINUZIO MIRTILO ( L. ). È consegnato con L. Manlio ai Cartaginesi, per aver maltrattato i loro ambasciatori

XXXIV. 230.

MIONESO, città dell' Jonia, vicino alla quale è disfatta la flotta di Antioco comandata da Polissenida XXXIV. 137. 138.

MIRA, città di Licia, si sottomette a Bruto XLVI. 16. MISAGENE . Vedi MASAGATA.

MISJ: gesta di M. Crasso contro questi popoli XLVI. 260, e seg.

Misure de'Romani chiamate miglia, scritte su delle pietre XXVI. 230. Misure per le derrate XXIX. 4. MITILENE capitale dell'isola di Lesbo XXXIX. 54. Aqui-

lio, che vi si era ammalato, è dato dai Lesbi in mano a Mitridate ivi . Pompeo accorda a questa città la libertà per onorare Teofane di Mitilene suo amico XLL 93. Cornelia riceve in questa città Pompeo fuggendo dalla pugna di Farsaglia XLIV. 213, e seg.

MITISTRATO, città di Sicilia, i Romani la tolgono ai

Cartaginesi XXVIII. 181.

MITRIDATE EVERGETE, padre del gran Mitridate

XXXIX. 28.

MITRIDATE, re del Ponto, invia a Roma degli ambasciatori, che vengono insultati dal tribuno Saturnino XXXVIII. 105. Suoi avi, e sua nebiltà XXXIX. 27. 28. Comete , creduti presagi della sua grandezza ivi. 29. È esposto nella sua infanzia alle trame de' suoi tutori ivi. Queste tornane a suo vantaggio 30. Sua crudeltà 31. 32. Era grande bevitore, e mangiatore ivi . Sua ambizione, e sue conquiste ivi. 33. Medita lungo tempo il progetto di fare la guerra ai Romani 34, e seg. Divide

la Paffagonia con Nicomede 36. Stermina la razza de re di Cappadocia, e mette uno de'suoi figli in possesso del regno 37. Nicomede oppone un concorrente a suo figlio ivi. 38, Balza dal trono Nicomede figlio di Nicomede Filopatore. Aquilio è mandato in Asia per quest' oggetto 40. 41. Fa una possente lega contro i Romani 42. Le di lui terre sono infestate da Nicomede sull'istigazioni di Aquilio 43. Egli porta le sue lagnanze ai Romani ivi . Risposta ambigua di essi 45. Scaccia dal trono Ariobarzane, manda una nuova ambasciata ai generali romani, e li chiama in giudizio innanzi al senato ivi. 46. Questi si mettono in dovere di operare contro di lui ivi. 47. Sue forze ivi. 48. I suoi generali disfanno Nicomede ivi . Egli vince Aquilio 49. Tutto il paese è in suo potere. Si guadagna l'affetto de popoli col la sua dolcezza e liberalità ivi. 50. Discorso ai suoi soldati prima di condurli contro i Romani 61, e seg. Tutta l' Asia Minore si sottomette a lui 54. Fa prigioniero Oppio, poi Aquilio, che tratta vituperosamente, cui fa soffrire un crudele supplizio ivi. 55. Prende in isposa Monima 55. Avendogli il senato ed il popolo romano dichiarato la guerra, egli fa trucidare in un solo giorno ottantamila Romani ivi. 57. Assedia Rodi , ed è costretto di levare l'assedio 69. Due tratti del suo carattere degni di osservazione 61. Sue misure per incalzare la guerra, ed invadere la Grecia 62. Aristione lo rende padrone di Atene . Storia di questo sofista 63, e seg. Progressi de' suoi generali arrestati da Bruttio Sura 67. Preteso augurio de' suoi disastri 60. 70. Silla marcia contro i di lui generali 80. E li disfa intieramente vicino a Cheronea 84, e seg. Il re manda una nuova armata in Grecia 88. Essa è disfatta davanti Orcomena 89, e seg. Fa mettere a morte i tetrarchi de' Gallogreci, e tratta crudelmente gli abitanti di Chio o4. Molte città dell' Asia si ribellano. Crudeltà che egli esercita per tenerle a dovere 97. Invia Archelao a Silla per entrare in trattato 98. Fiera risposta del Romano 00. Pericolo estremo a cui lo espone Fimbria 105. 106. Conferenza con Silla, in cui si conchiude la pace ivi . e seg. Acqueta la ribellione degli abitanti della Colchide dando loro per re suo figlio, ch' egli poscia uccide 206.

Occasione della seconda guerra tra Mitridate, ed i Romaui XXXIX. 207. Avvenimenti poco considerabili 208. 209. Fine della guerra 210. Manda un'ambasciata a Sertorio per chiedere la sua alleanza. Sua fiera risposta XL. 22, e seg. Sorpresa di Mitridate. L'alleanza

si stabili:ce 24. 25.

Terza guerra XL. 87. Mitridate si tiene in vigore con diverse spedizioni. Tigrane d'accordo con lui invade la Cappadocia 88. Mitridate dichiarasi apertamente, e fa preparativi migliori di quelli delle guerre precedenti 89. 90. Batte il console Cotta 98. Non avendo potuto ingaggiare Lucullo a venire alle mani, ritirasi, e va ad assediar Cizico 100. La carestia si fa sentir nella sua armata 106. È costretto di darsi alla fuga. Sconfitta della sua armata 109. Egli rinchiudesi in Nicomedia 110. Spedisce una flotta in Italia . Essa è intieramente disfatta da Lucullo 111. Rifuggendosi nel suo regno, è assalito da una terribile tempesta 113. Si fa padrone di Eraclea ipi. Riporta qualche vantaggio sui Romani. Nobile orgoglio d'un ufficiale romano prigioniero: generosità del re 117. 113. Perde due battaglie 120. Costernazione delle sue truppe. Sua fuga 121. Scappa a gran fatica, e rifuggesi in Armenia 122. Le sue fortezze e castella sono consegnate a Lucullo 123. Fa morire Rossane e Statira sue sorelle, Berenice e Monima spe mogli 124. 125. Suo abboccamento e riconciliazione con Tigrane 136. 137. Ch'egli raggiunge dopo la di lui disfutta 154. Unisce le sue lettere agli ambasciatori che Tigrane mandava al re de'Parti 158, Prende coraggio 171, Riporta una vittoria considerabile su Triario 172.

Situazione degli affari di Mitridate allorche Pompeo assume il comando della guerra contro di lui XLI, 26. Trovasi solo, e senz'alleati 33. Trattato cominciato fra lui e Pompeo . Giura di non fare la pace co' Romani 34. Perde la cavalleria, ed è costretto a rinculare 36. È vinto in una battaglia data di notte tempo 37. 38. Sua fuga 39. Si risolve a girare per terra il Ponto Eussino per giungere al Bosforo 40. Le sue memorie segrete cadono in mano a Pompeo 58. Collezione di osservazioni di medicina fatte per suo ordine ivi. 50. Arrivato al Bosforo fa uccidere suo figlio Macarete 63, 64. Bizzarria della sua giustizia ivi . Fa scannare Sifarete 65. Manda un'ambasceria a Pompeo, ma indarno. Si apparecchia nuovamente alla guerra ivi . Tenta qualche impresa che non gli riesce 66. Pensa di marciare contro l'Italia per terra. Scontentamento delle sue truppe 68. 69. Farnace suo figlio istiga le di lui truppe a ribellarsi 70. La ri-bellione diviene universale 71. È assediato nel castello

- - - Company

di Panticapea 72. Sue imprecazioni contro Farnace 73. Sua morte 74. Elogi fatti a questo principe ivi . Giudizio sul suo carattere e merito 75. 76. Gioja nell' armata romana alla nuova della di lui morie 77.

MITRIDATE, figlie del grande Mitridate, è viato e scacciato dalla Bitinia da Fimbria XXXIX. 105. 106. Mes-

so a morte per comando di suo padre 206. MITRIDATE, re de' Medi, alleato del gran Mitridate, e di Tigrane XL. 164.

MITRIDATE, figlio di Frante, e fratello di Orode re de' Parti XLII. 338. XLIII. 85.

MITRIDATE di Pergamo XLIV. 256. Conduce a Cesare un ajuto considerabile nella guerra di Alessandria 257.

MITRIDATE parente di Monese avverte Antonio de' cattivi disegni de' Parti XLVI. 239. 240. Nuovo avvertimento ch'egli da ad Antonio, da cui è ricompensate 241. 242.

MITROBARZANE mandato da Tigrane con ordine di condurgli Lucullo morto e vivo; è ucciso nella zuffa XL. 146.

MODENA. Decimo ritirasi in questa città, ov' è assediato da Antonio XLV. 263. Irzio ed Ottaviano avvicinansi alla piazza. Mezzi impiegati per portar e riportar le nouzie 297. Antonio è costretto a levarne l'assedio 302. Mogli: loro diritti e privilegi XXIII. 90. Come punite in

caso d'infedeltà ivi . E loro proibito di bere il vino ivi . Erano sempre sotto il potere de' padri, de' fratelli , è de' mariti XXXIV. 16, e seg. Legge che loro interdise le successioni XXXV. 137. Preferenza data a Roma sul Lazio dalle donne romane e latine XXIV. 130. Mogli degli Ambroni , loro coraggio XXXVIII. 67. Ferocia e coraggio di quelle de' Cimbri 81.

MONESE, signore possente presso i Parti, lascia la corte di Frante per rifuggirsi presso Antonio XLVI. 218. Onori e grazie ch' egli riceve da Antonio, i quali però non lo impediscono di ritornare a Frante 220. 221. Fa av-

vertire Antonio de' cattivi disegni de' Parti 230.

Moneta . Servio Tullio è il primo re di Roma che abbia fatto coniar moneta XXIV. 6. Moneta d' argento per la prima volta battuta in Roma XXVIII. 105. Digressione sui cangiamenti di moneta avvenuti in Roma XXX. 80. e seg. Moneta d'oro battuta per la prima volta a Roma XXXII. 102. Alterazione delle monete. Decreto per determinarne il valore XXXIX. 121. Mario il giovane e Carbone funne cangiare in moneta gli ornamenti d' ore e d'argento che erano ne' templi 148. Moneta battuta per ordine di Brnto XLVL 6.

MONIMA sposa di Mitridate XXXIX. 55. 56. Sua morte XL. 185. 126.

Monte sagro: il popolo vi si ritira XXIV. 161. I soldati ribellati contro i decemviri vi si ritirano XXV. 113.

MORINI, popoli della Gallia XLIII. 12.

MUCIA, moglie di Pompeo, è ripudiata per la sua cattiva condotta XLI. 95. Diviene sposa di Scauro ivi. È costretta dal popolo ad impegnare suo figlio Sest. Pompeo ad un accomodamento coi triumviri XLVI. 138.

MUMMIO ACAIGO (L.) essendo pretore va a fare la guerra nella Spagan ulteriore, e vi merita il trionfo XXXVI. 173. Console, arriva innanzi Corinto, e ne prosegue l'assendio 157. Disfa gli assediati che danno temerariamente una battaglia 138. S'impadronisce della città, le appicca il fuoco, e la distrugge intieramente 159. Sno dissinteresse 162. Sva ignoranza all'occasione delle statue e quadri ch'egli mandava a Roma 163. Seno trionfo 167. È censore con Scipione Emilio. ed escrita troppo debolmente le funzioni della sua carica XXXVII. 14.

MUNAZIO PLANCO, Vedi PLANCO.

MUNDA, città di Spagna, presso la quale Gesare riporta una grande vittoria sul giovane Pompeo XLV. 120, e sez.

MURCO . Vedi STAZIO .

MURENA (L. Licinio) nella battaglia di Cheronea comanda l'ala sinistra dell'armata di Silla XXXIX. 85. Imprende una seconda guerra contro Mitridate, per cui riporta il trioufo 205. Occasione di questa guerra 206, e seg. Fine della guerra 200.

MURNA (L. Licinio) figlio del precedente, luogotenente di Lucullo, libera dalla schiavità il grammatico Tirannione, divenno sao prigioniero XL 128. 129. Dimanda il consolato XLI. 87. El o titiene 195. Catone lo accessa di broglio, e Gicerone lo difende 207, e seg. È assolto 210. Estra in carica 261. Trae Catone da un grande periglio 274. 275.

MUTINE, hravo ed abile uffiziale, mandato da Annibale in Sicilia XXXI. 48. Annone ne diviene geloso, e gli toglie la carica 195. Egli da in mano Agrigento ai Romani ivi. È fatto cittadino romano XXXII, 10.

MUZIO ( C. ) soprannomato Scevola, imprende di ucci-

dere Porsenna XXIV. 102. Mette la sua mano destra sui carboni ardenti 104. MUZIO SCEVOLA. Vedi SCEVOLA.

## N

NIBIDE tiranno di Sparta stringe alleanza co' Romani XXXIII. 190. Sulla relazione che i dieci commessari ritornati dalla Grecia fanno in seanto intorno a Nabide, si dà a Quinzio la potestà di fare quanto reputerà opportuno 191. La guerra à dichiarata contro di lui in un' assemblea degli alleati convocata a Corinto 221. Il tiranno si apparenchia a difendere Sparta coutro Quinzio. Sua cradeltà verso i propri cittadini 222. Conferenza con Quinzio 224. Condizioni di pace che gli sono proposte 226. 227. Egli le rifinta. Quinzio incalza vivamente I' assedio ziri. Nabide si arrende ed ottiene la pace 229. Inquietudine degli alleati 230. 231. Impegnato degli Etoli, ricomicai la guerra XXXIV. 55. Ebattuto da Filopemene 59. E ucciso da Alessamene capo degli Etoli 55.

NAPOLI. Vedi Palepoli. Gli abitanti offrono ai Romani un dono per ajutarli a sostenere le spese della guerra. È rifiutato XXX. 84. 85. Vani tentativi di Annibale su

questa città 166.

NARBONA, fondazione di questa città XXXVII. 149. NAUPATTO assediata dal console Acilio, il quale leva l'assedio sulle rimostranze di Quinzio XXXIV. 102, e

Nemei (ginochi ) Quinzio vi presiede XXXIII. 213. Nemici vinii, come trattati dai Romani XXVIII. 101.

NEHONE (C. Claudio) fa perdere a Marcello l'occasione di batter Annibale XXX. 51, 562. E mandato in Ispagna dopo la disfatta de' due Scipioni XXXI. 149. Addedale chi egli teneva rinchiuso, ggi scappa con Foode ivi. 150. È designato console con M. Livio XXXII. 75. Esti si riconciliano 76. Fanno leva con una nucva severità 78. Nerone riporta una vittoria su Annibale 85. 86. Ha nuori vantaggi su di loi 87. Gli vengono rimesse delle lettere di Asdrubale dirette ad Annibale. Disegno ardito ch' ei concepiace in tal occasione 88, e 82. Va a raggiungere il suo collega 90.

Roma mettesi in iscomojelio a questa noticia ini. Ei dichiara il proprio disegno alle sue truppe 92. Arrira al campo di Livio, e unisce le sue truppe 92. Arrira al campo di Livio, e unisce le sue truppe a quelle del suo collega 93. Combattimento in cui II ramga di Astrubale à disfatta, ed egli stesso rimane ucciso 96, e seg. Neroue ritorna al suo campo 99. Gioja incredibile cagionata a Roma per questa vittoria 100. 101. Fa gettare la tessa di Astrubale nel campo di Annibale 102. Trionfo de' due consoli 105. Riflessioni sulla impresa di Nerone e la condotta di Livio 107, e seg. Sua condotta

NERONE (7%) marito di Livia, e padre dell'Imperatore Therio (\*Pedi CLAUDIO NERONE 7%). Sen fugge dall'Italia MLVI, 95, 96. Va a raggiugaere Antonio, e ritorna in Italia 162. Gede ad Ottaviano Livia aua moglie gravida in sei mesi 10%, 165. Sua morte 164.

NERVA (Coccejo ). Vedi COCCEJO.

NERVI popoli della Gallia. Cesare marcia contro di essi. Loro fierezza. Essi si apparecchiano ad assalirlo XLII. 265. e sez.

NESARZIA città d' Istria, è presa dal console Claudio.
Disperazione furiosa degli abitanti XXXV. 123. 124.

NETTUNO equestre: giuochi celebrati da Romolo in di lui onore XXIII. 101. Muta di cavalli bianchi gettati nel mare da Mitridate per onorare Nottuno XL. 90. NEVIO (Cn.) poeta XXIX. 72. XXXVII. 159.

Nexi: nome dato ai debitori, e perche XXVI, 243.

NICOMEDE Filopatore re di Bitinia XXXIX. 34. Divide con Mitridate la Pallagonia 35. Oppone un concorrente al figlio di Mitridate, ch'era stato fatto re di Cappadocia 38. Sua morte 40.

NICOMEDS., figlio del precedente, è balzato dal trono da Mitridate XXXIX. (6.1 Il senato monda Aquilio a rimetterlo sul trono (4. Pressato da Aquilio fa delle scorrerie sulle terre di Mitridate (5. I general Romani radunano tra armate onde dificolerlo (47. È vinto dai generali di Mitridate (48. È ristabilito da Silla 100. 107. Soggiorno di Geszae in eta gioronile alla corte di questo principe XL. 69. Marendo istituisce suo erede il popolo romano 88.

NICOMEDIA città XL. 110.

NICOPOLI fondata da Pompeo XLI. 40. Due città di questo nome fondate da Ottaviano XLVI. 402- 403.

20/ NISA. sorella di Mitridate. e vedeva di Nicomede. è

fatta prigioniera di Lucullo XL. 124. NISIBE città di Armenia presa da Lucullo XL. 166.

Nobilià. Origine della prima nobiltà di Roma XXIII. 79. 80. In che consisteva presso i Romani, e quali n'era-

no i privilegi XXVI. 179. NOLA: vani tentativi di Annibale su questa città XXX. 167. e seg. Vicino ad essa è egli battuto da Marcello 169. 170. Gli abitanti vengono puniti per aver consegnato la città ivi . La discordia continua tra il senato ed il popolo di Nola 213. Marcello batte una seconda volta l'armata di Annibale dirimpetto a questa città 218, e seg.

'Nomi: osservacioni sui nomi de' Romani XXVI. 161. e seg. Scipione è il primo che abbia preso un soprannome tratto da' popoli vinti XXXIII. 118.

NONIO (Aul.), competitore di Saturnino pel tribunato, è ucciso da lui XXXVIII. 106, 107.

NONIO, proscritto per un'opala di cui era possessore XLV. 386.

NONIO, centurione ucciso in una sedizione de' soldati di Ottaviano XLVI. 80.

NORBANO, tribuno del popolo, suscita una sedizione, ed è chiamato in giudizio XXXVIII. 135, e seg. Dife. so da Antonio è assolto 157, e seg. Console è disfatto da Silla XXXIX, 137. Abbandona l' Italia 153. Sua morte 148.

NORBANO, luogotenente de' triumviri nella guerra contro Bruto e Cassio XLVI. 25. Insieme con Saza è rispinto da Bruto e da Cassio da un posto ch'essi occupavano 28.

NORBANO FLACCO (C.), console XLVI. 140

Nozze: da dove proveniva l'uso di nominarvi Talassio XXIII. 101, 102. Com' erano riguardate dai Romani le seconde nozze XXVII. 243.

NUMA POMPILIO, secondo re di Roma. Suo carattere XXIII. 129. I buffragi si riuniscono per nominarlo re 130. Egli ricusa il regno 131. Finalmente lo accetta sulle rimostranze di suo padre 134. Stabilisce diversi esercizi di religione 135, 136, Alza un tempio a Giano ivi . Sue conferenze colla ninfa Egeria 137. Riforma il calendario 138. Regola i giorni chiamati Fasti e Nefasti 130. Crea de' sacerdoti e pontefici ivi . Regola il ministero e le funzioni delle vestali 140. 141. Stabilisce i Macerdoti Salj 145. I feciali ed araldi di guerra 147.

Gli araldi per le caremonie della religione 140. Erige un tempio in onore della Fade 1,60 Stabilizce delle faste ad onore del dio Termine ioi. Rispatto ch' egli inpira per la religione 151. Distribuisce il popolo per artie mestieri 153. Per bandire la povertà raccomanda la cultura delle terre 155. Ispira a tutti l'amore alla pace 155. Sua morte 158. Egli non è stato punto discapole di Pitagora ioi. Suoi funerali 150, Suoi fiberi rinchissi in noa cassa di pietra ioi. Sua tomba trovata sotterra XXXV. 79.

NUMANZIA, città di Spagna è assediata da Pompeo, che tosto lera l'assedio XXXVI. 197. Lo ricomincia nell'iuverno 205. I Numanidi conchiudono con lui na tratata di pace 207. Popillio è disfatto imanai a questa piazza 212. 215. Maccino console arriva davanti desa, si ritira di notte, ed è inseguito da Numantini io<sup>2</sup>. Col ministero di T. Gracco fa con essi un indegio tratata o 214. Si ordina che sia loro consegnato Mancino 19. I Numantini ricu-and di riceverlo 202. La città è assediata da Scipione 227. Vani sforzi degli assediati. Essi implorano il soccorso degli Arrachi 320. 251. Fano dimandare la pace 232. Trucidano i loro deputati 235. Orribio carestia. Essi si arrendono 234. Molti si uncidono io<sup>2</sup>. La città è smantellata io<sup>2</sup>1. Riflessioni sul loro coraggio, e sulla rovina della città a 355.

Numerazione, come si facera XXV. 174. 175. Tavola delle dieci prime numerazioni 175. Il numero dei cittadini si trova aumentato XXVIII. 152. Durante la seconda guerra punica il numero de'cittadini si ritrova diminuito quasi della metà XXXII. 77. Vedi Lustro.

NUMIDIA, NUMIDI ( Fedi SIFACE, MASINISSA, MICIPSA e GIUGURTA). Cel laro coraggio esti berano da un estremo pericolo Minucio presso i Liguri XXXIII. 244. Descrizione delle loro persone, e de'loro cavalli ioi. Cesare riduce il loro paese in povincia romana XLV. 75.

NUMITORE , Assulio lo scaccia dal trono XXIII. 63, 64. È ristabilito da Romolo e Remo 68.

NUMITORIO zio di Virginia XXV. 100.

Obblio (fiume dell') passato dai Romani XXXVI. 218.

Oche, che salvano il campidoglio XXVI, 87. Onore che

loro si rende qq.

OFELLA ( Lucrezio ) assedia Preneste sotto il comando di Silla XXXIX. 152. Se ne impadronisce 168. È ucciso nella pubblica piazza per ordine di Silla per avere dimandato il consolato malgrado la sua proibizione 180.

OFILIO CALAVIO senatore di Capua : ciò ch'egli presagisce dalla tristezza de Romani ch' erano passati a Cau-

die sotto il giogo XXVII. 145.

OFILIO tribuno legionario, ucciso segretamente per comando di Ottaviano XLVI. 205.

OGULNIO (Gn. e Q.) tribuno del popolo propongono una legge per conferire ai plebei le dignità di auguri

e di pontefici XXVII. 212. OGULNIO (O.) mandato ambasciatore in Egitto, vi dà un raro esempio di virtù unitamente al suoi colleghi

XXVIII. 97, e seg. OLTACO principe de' Dardari tenta di assassinare Lucullo , ed essendogli andato fallito il colpo si ritira presso

Mitridate XL, 110.

ONIA ebreo: suo spirito ammirabile di dolcezza, e sua carità fraterna XLI, 81, 82.

Opime (spoglie). Vedi Spoglie.

OPIMIO (L.) soffoca la congiura di Fregella XXXVII. 08. In forza del credito di C. Gracco è allontanato dal consolato 108. E eletto console, e impedisce che Gracco sia nominato tribuno la terza volta 117. Procura di far perire Gracco 119. Fa prendere le armi ai senatori 120. Si oppone ad un aggiustamento che Gracco chiedeva 122. Riceve la testa di Gracco ch'era stata messa a prezzo 125. Innalza un tempio alla concordia 126. El accusato come causa della morte di C. Gracco, difeso da Carbone, ed assolto 128, 120. Essendosi lasciato sedurre da Giuguria col meszo dell'oro, è accusato e condannato ivi . Vini del consolato di Opimio 135. 136.

OPITERGIO, oggi Oderzo, I soldati di una coorte levata nel cantone di questa città pel servizio di Cesare, amano meglio uccidersi fra loro, di quello che darsi in

mano ai nemici XLIV. 119.

OPPIA vestale colpevole e punita XXIV. 238. OPPIA donna di Capua. Suo zelo verso il popolo romano . Essa n'è ricompensata XXXI, 185, 186.

OPPIANICO nomo coperto di delitti, esercita le sue vendette particolari in favore della proscrizione di Silla XXXIX. 165.

OPPIO CORNICENO (Sp.) uno de' decemviri XXV. 85. E lasciato in Roma da suoi colleghi insieme con Appio 96. Perisce come Appio in una prigione 125.

OPPIO (Q.) uno de' tre generali romani che imprendono la guerra contro Mitridate XXXIX. 47. Rifuggesi a Laodicea 49. È fatto prigioniero da Mitridate 54.

OPPIO, proscritto, è salvato da suo figlio, che rinnova l' esempio della pietà di Enea XLV, 380. 381.

OPPIO figlio del precedente, edile. Il popolo pensa alle spese de'suoi giuochi XLV. 381.

OPPIO STAZIANO luogotenente di Antonio XLVI. 223. È battuto dai re de'Parti e de' Medi, ed ucciso nella

zusfa 224.

ORAZJ e CURIAZJ: loro combattimento XXIII. 167, e seg Loro tombe 171. Orazio vittorioso uccide sua sorella 173. È citato in giudizio ivi . Difeso dal padre ivi . E rimandato assolto dal popolo 174. E incaricato di presiedere alla distruzione di Alba 178.

ORAZIO il poeta: sua nascita XLI. 140. Fa i suoi studi

in Atene. È fatto tribuno legionario nell'armata di Bruto XLV. 264. 265. Ode allegorica di questo poeta spiegata XLVI, 67, 68. Fugge dalla battaglia di Filippi, e si applica alla poesia ivi. 69. Egli non ha mai nominato Antonio nelle sue poesie 303. 304.

ORAZIO (M.) console con Publicola XXIV. o3. Fa la dedicazione del campidoglio. Durante la ceremonia gli

viene annunziata la morte di suo figlio 94.

ORAZIO COCLITE ( P. ) difende solo un ponte contre l'armata di Porsenna XXIV. 100. 101.

ORAZIO BARBATO (M.) parla con alterigia contro i decemviri XXV. 93. 94. Insieme con Valerio abolisce il decemvirato 111, 112. 116. Sono creati consoli 110. Loro leggi ivi . 120. Disfa i Sabini 136. 137. E trionfa insieme col suo collega malgrado il senato 138.

Orazioni funebri: uso de Romani su quest'articolo XXIV. 87. Orchestra XLV. annotazione alla pagina 381.

ORCOMENA, città celebre per la vittoria di Silla sui geoerali di Mitridate XXXIX. 89.

2 08

OREA, città dell'Eubea. Sulpizio ed Att.le se ne impadroniscono XXXII, 123.

ORGETORIGE capo degli Elvezi, costrigne questi popoli ad abbandonare il loro paese e a stabilirsi altrove. Aspira a farsi re XLII. 226. 227. Si vuole fargli il processo: muore 228.

Origini: opera storica di Catene XXXIV. 25.

ORINGI città della Betica è presa da L. Scipione XXXII.

ORLEANS. Vedi GENABO.

Oro di Tolosa XXXVIII. 48.

ORODE re de Parti, parricida XLII. 338. ( Vedi CRAS-SO ). Imprende la conquista della Siria XLVI. 150. Suo dolore alla morte del proprio figlio Pacoro 217. Sceglie per successore Frante 218. Il quale lo fa mori-

re ivi.

Orologi, conosciuti a Roma per la prima volta. Dissertazione su questo soggetto XXVIII. 155, e seg.

Orsi di Numidia XLII. 38.

ORSUA. Vedi CORBIDE.

ORTENSIA, figlia dell'oratore Ortensio. Suo discorso ai triumviri in favore delle matrone, cui essi aveano imposto una tassa XLV. 501, e seg.

ORTENSIO (Q.) muore dittatore XXVIII. 24.

ORTENSIO (L.) tribuno del popolo accusa il console Sempronio, e sulle preghiere de suoi colleghi desiste dall'accusa XXV. 232.

ORTENSIO (L.) pretore. Laguanze degli alleati contro di lui XXXV. 151.

ORTENSIO luogouenene generale di Silla XXXIX. 81. ORTENSIO (Q. 1) foratore: egli avera gran parte nella corrusione della giusticia XI., 198. Si assume la difesa di Verre 21,0 È console 23a. Cede al suo collega il comando della guerra contro i Cretesi 235. Suoi successi al foro 236. Buoi talenti e suo ardore per la fatica 257. Sua mollezza e suo lusso 259. Dolcezza dei suoi costumi , e sua amicrizia con Giercore 240. Lagonaze di Gierone contro di lui, Sua giustificazione XIII.

36. Sua morte. Rammarica di Gierone XIIII 269.

270.

ORTENSIO, figlio del precedente, ha un comando nel partito di Cesare XLIV. 188. Cede a Bruto il comando
delle truppe ch'egli avea in Macedonia 266, Per ordine di Bruto mette a gnorte C. Antonio 377. Egli stesso

è messo a morte da Antenio dopo la battaglia di Filippi XLVI, 61.

ORTIAGONE Vedi CHIOMARE.

OSCA oggi Huesca, città di Spagna. Senola stabilita in questa città da Sertorio per l'educasione de giovani nobili di Spagna XXXIX, 261.

OSSINTA, figlio di Giugurta XXXVIII. 193.

OSTIA città e porto d'Italia , fabbricati da Anco XXIII.

OSTILIO ( Osto ), è ucciso nel combattimento tra Romolo e Tazio XVIII. 107.

OSTILIO (Tullo), Vedi TULLO.

OSTILIO TUBULO ( L. ), si avvelena da se stesso per evitare il supplizio XXXVII. 9.

OSTII IO MANCINO . Vedi MANCINO .
OSTIO ( L. ) primo parricida presso i Romani XXXVIII.

99.
OTACILIO (M.), console XXVIII. 153. Sua severità
nel mantenere la disciplina militare 155.

OTACILIO ( T.), nominato console, à escluso da questa carica sulle rimostranze di Fabio XXX, 249.

OTTAYIA, sorella di Ottaviano, sposa Anionio XIVI.
126. 126. Va in Atese con suo marito 126. Riconcilia
Antonio con Ottaviano, e resta in Italia 183, e zeg. Se
le alza una satuau. Portico di Ottavia 267. Esce da Roma per portarsi presso il marito 278. Da cui non può
ottenere la parmissione di venirlo a trovare. Ella ce ne ri
toran. Nobità de' suoi senimenti 281, e zeg. Ricere
l'ordine da Antonio di uscrie dalla sua casa in Roma,
ed ella obbedisce piangendo 295. Cura ch'ella prende
della probe di Antonio 375.

OTTAVIO, od OTTAVIANO, poseia nominato AUGUSTO. Sun ascita, preses predictioni della sua fitura grandezza XI.I. 184. Ottiene da Cesare suo zio la grazia pel frasillo di Agrippa XIV. 5. Prestasia per molte persone presso Gesare, Attenzioni di Cesare per produrfo al pubblico 127. È designato da suo zio maestro della cavalleria, e dere accompagnario in tale qualità alla guerra de Parti 157. È adottato per testamento dallo zio, e istituito suo erede per tre parti 199. Da Apollonia, ove aveni inteso la morte di Geare, passa in Intalia, e prende il nome di Cesare. Affezione de "recchi soldati per lui 237, e seg. Per primo saggio di accorretza inganna Cicerone, il quale stringe alleanza con lui 238. No si la laccia incere dalle istanze della madre, 238. No si laccia incere dalle istanze della madre,

che lo esorta a rinunziare alla eredità di Cesare 229. Suo primo colloquio con Antonio da cui è male accolto 230. 231. Vuol farsi nominare tribuno del popolo . ed Autonio glielo impedisce 232. Si affeziona il popolaccio con largizioni, e con feste ivi. Cometa che apparisce durante i suoi giuochi 233. Vende tutti i beni della eredità di Cesare. Litigi di Antonio 234. Inimicicie e riconciliazioni fra lore . È accusato da Antonio di aver voluto farlo assassinare 236. 236. Essi corrono alle armi 237. Ottavio trae a se i soldati veterani di suo padre 240. Raduna delle truppe, di cui la maggior parte lo abbandona. Le riconduce al dovere colla sua prudenza e bontà 256, e seg. Due legioni di Autonio passano nel suo partito 259. Sue forze. Offre i suoi servigi al senato contro Antonio , i quali vengono accettati 260. Ultimi impegni di Cicerone con lui ivi. Decreto del senato, che autorizza le di lui armi 262. È rivestito del titolo e della autorità di vicepretore 284. Se gli accorda l'onore di una statua 285. Cicerone rendesi mallevadore per lui verso il senato ivi.

Ottaviano avricinati con Irzio a Modena assediata da Antonio KLV, 297, Rimasto solo nel campo è attaccato da L. Antonio, e lo rispinge 300. Progeti ed interesi contrarj di lui e del sento 30. Il senno gli porge un pretesto di cui si approfitta per dichiararsi, e si avvicina ad Antonio 312. Egli invita a fir lega con Il Lepido e Pollione 313. Aspira al consolato 314. Il senato rigetta la sua dimanda, poscia ha ricorso a lui conre Lepido ed Antonio 317, e seg. Ottaviano sostenuto dalle sue truppe, che egli area male disposte verso il seante, coglie l'occasione per invadere il consolato 323,

e seg.

Ottaviano entra in Roma con truppe XLV. 5.27. S'impadronisce de' danari pubblici, e ricompensa i suoi soldati 329. Si ritira da Roma, ed è nominato console pic. Sua età ni allora 550. Fa condannare giuridicamente gli uccisori di Cesare 547. Comprende nella stessa condanna Sesto Pompeo e Cn. Domizio, i quali non ne aveano avuto parte alcuna 248. 349. Fa perire Q. Gallio pretore della città 550. Fa rivocare dal senato i decreti emanati contro Antonio e Lepido 551. Ottaviano, Lepido ed Antonio si uniscono 554. Loro abboccamento in un'isola del Remo in'. Trattano sopra quelli che devono proscrivere 355. e seg. Cambio della testa di Ci-

cerone con quelle dello zio di Antonio, e del fratel-

lo di Lepido 356.

Progetto del triumvirato. Ripartimenti di ciaschedun de' triumviri XLV. 357. Matrimonio conchiuso fra Ottaviano, e la figliastra di Antonio 358. Preludio delle stragi, spavento in Roma, morte del console Pedio 35q. Ingresso de' tre generali in Roma 360. Legge per istabilire il triumvirato ivi. Editto di proscrizione 361, e seg. La proscrizione de triumviri più numerosa che quella di Silla 365. Molti sono proscritti in forza delle loro ricchezze 366. Affettazione nella scelta dei nomi collocati alla testa della tavola di proscrizione 367. Ottaviano assai più crudele de' suoi colleghi ivi . Novero de' proscritti 360, e seg. Perchè gli scrittori non fanno complice Ottaviano della morte di Cicerone 374. Esazioni de'trinmviri 300. Tassa imposta sulle matrone ivi . Corone civiche decretate ai triumviri 396. I quali giurano e fanno ginrare l'esservanza degli atti di Cesare 397. Eleggono i magistrati per diversi anni ivi .

Ottaviano ha degli statutaggi in un comitatimento navale contro Sesto Pompeo, e tenta inderan una discesa in Sicilia XLVI. 27. Passa in Gracia onde raggiugnere Antonio, e si ammala a Dirrachio 28. Appear iriabilito mettesi in cammino, e va con Antonio ad accamparsi dirimpetto ed a posa distanza di Bruto e di Gassio; svantaggio della lores potisiono 35, 35. Prima battaglia di Filippi 37, e seg. La morte di Cassio è vantaggiosa ai triumviri 44. Ottaviano ancora malato non ha che nua piccola parte in quest'azione. Pericolo ch'ei corre 45. Possente rinforzo mandato ai triumviri distratuto da

una flotta di Bruto 50.

Seconda hautspila di Filippi I triumvisi restano vincini XLVI.

2.0. e. org., Ottaviano fi protrer a Roma il capto di Ita
10. 1. Sun crudellà 65. Gli sannai dell'armata vincia

arrendonai a riumvisi 64. Faccata di Messala ad Ot
taviano 65. Ottaviano ed Antonio fauno fra di loro una

nuova divisiune delle provincie a pregiudizio di Lepido

72. Ottaviano ritorna in Italia, e s'incarica di distribu
re le terre promesse ai vieterani. Vantaggi ch' egli tro
vava in questa funcione 75. Numero immenso di coloro

ch' era d'uopo premiser 74. Ottaviano cade malato a

Brindisi. Voci della sua morte ivi. 75. Pericolo a cui

sa ne cava 79, e seg. L. Antonio e Fulvia vogliono un
sarto nella distributativa delle terre 81, Motivo segreto

sarto esta distributativa delle terre 81, Motivo segreto
sarto esta distributativa delle terre 81, Motivo segreto-

che animava Fulvia contro di lui 82. Tentativi insulti di Ottaviano ond evitare la guerra. Sua dettrezta e consunua ivi, e seg. Sottopone le sue differenze con Lucicio al giudizio de soldati veterna i 85. Differenza tra le forze del suo partito, e quelle del partito di Lucio 87. Asseida Lucio in Perugia. Sua attività 86. Lucio va a recarsi appresso di lui per rendersi a discrezione 91. Belle parole di Ottaviano, le quali però non impediscono ch'egli non faccia delle esecuzioni sanguinose 93. Crudeltà da lui esercitate in Perugia 94.

Oltaviano resta padrone di tutta l'India per la disfatta di Lucio XIVI. 95. Manda Lucio in Ispagna col titolo di proconsole 96. Sposa Scribonia sorella di Jithone, suacero di Sesio Pompeo 118. Inimiciale tra lui ed Antonio 120. Coccejo Nerva Il reconcilia con un trattaonio 120. Coccejo Nerva Il reconcilia con un trattaole 121, e seg. Trattato concliuso tra lui ed Antonio da Mecenate, Polifone, e Coccejo 124. Ottavia sua sorella sposa Antonio 125. Viene decretato ai due generali

il piccolo trionfo 126.

Confusione e disordine introdotto dai triumviri in tuti gli satai XLVI. 134. Seguo edi ammuitamento del popolo contro i triumviri in una carestia cagionata da Setto Pompeo, che occupara il mare 135. Sedizione furiosa in cui divariano corre rischio della vita, ed è liberato da Antonio 136. Pesta data da Ottaviano. Nuovo oggetto di tumulti 137. Aderisce ad un trattato con Sesto ziri. Congresso dei tre generali 140. Condizioni del trattato ziri, e agg. Gioja estrema prodotta da questa paca 144. I tre capi si convitano a vicenda 145. Confusione e disprezzo di ogni legge in Roma 161. Ottaviano spasima di amore per Livia 152. Ripudia Scribonia mello stesso giorno che parend Guilla, e sposa Livia, la qualle gli à ceduta dal marito incinta di sei mesi ziri. 163. Tiberio e Druso allerati nei di liui palazzo 164.

Cagioni della inimiciaia tra Ottaviano e Seato XLVI. 165. Mena liberto di Seato passa al servinio di Ottaviano 167. Apprestamenti di Ottaviano per la guerra 169. Pugua uavale presso di Cuma 170. Altro combattimento presso al-lo scoglio di Silla, ore la flotta di Ottaviano è malconcia Suo coraggio 171. 172. Una burrasca termina di rovinane le sue forze navali 161. Prende tempo per fare nuovi preparativi 176. Continuazione del triumvirato per cinque anni 175. Ottaviano dimanda il soccorso di Antonio e di Lepido contra Sesto 182 Antonio si porta in Inilia come suo memico. Nuove differenza fra Ioro. Ottavia viene a capo di riconciliadi. Trattato di Taranto 183, e seg. Riconincia la guerra contro Sesto. Purzazione della sua flotta 186. 187. La sua flotta è maltratata da una burrasca 188. Sua costanza nir. Agrippa suo ammiraglio riporta de' vantaggi sopra Sesto 190. Egli stesso à buttoro sul mare da Sesto 191. E core un gran pericolo ivi. Ultima battaglia in cui Sesto è viuto sesso ariparo 195. Otaviano corrospore l'armata di Lepido, e lo spoglia del triumvirato 199. Punisce, e ricompensa 202. 203. Seltione fra le sue truppe 204. Egli la acqueta con una condotta mista d'indulgenza e di fermezza nir. 205. Resta padrone della Sicilia e delle provincie di Africa e di Numidia 207.

Epoca del solido stabilimento della grandezza di Ottaviano.

10 propositi del sono consistemo di conno.

11 propositi della sono consistemo di con
12 propositi della sono con
13 propositi di con
14 propositi di con
15 propositi di con
16 propositi di

Ottaviano approfitta de' traviamenti di Antonio per renderlo odioso ai Romani XLVI, 284. Le cose s'inaspriscono tra lui ed Antonio. Rimproveri scambievoli ivi. Permette generalmente a tutti quelli che il volessero di andare a raggiugnere Antonin 289. Approfitta dell' inerzia di Antonio per apparecchiarsi alla guerra 296. Planco lascia il partito di Antonio ivi . Ottaviano , per rendere odioso Antonio, legge il suo testamento al senato e innanzi al popolo 299. Fa emanare un decreto, che priva Antonio del consolato e del potere triumvirale 303. Sua attensione politica di non far dichiarare la guerra che a Cleopatra ivi. Tutta l' Italia s' impegna con giuramento di servire Ottaviano contro Antonio 3o5. Preparativi di Ottaviano ivi. Suo terzo consolato. Sue forze terrestri, e marittime 306. 307. Sfida Antonio, che gli risponde con altra disfida 308. Raduna tutte le sue forze a Brindisi 309. Manda Agrippa con una squadra a molestare l'inimico 310.

Ottaviano parte con tutte le sue forze, e arriva al promontorio di Azzio XLVI, 311. Poco mancò ch'egli non cogliesse il nemico all'impensata ivi. Posizione delle due

11-1-1-1-1

armate 312. 313. Piccole scaramuccie ivi. 314. Personaggi distinti che passano dal partito di Antonio a quello di Ottaviano ivi . Poco mancò ch'egli non si rendesse padrone della persona di Antonio 316. Battaglia di Azzio 320, e seg. Vittoria di Ottaviano 325. L'armata terrestre di Antonio si arrende al vincitore dono lo spazio di sette giorni 326. Manda Mecenate ad inseguire Antonio ivi . Egli non si dà fretta d'incalzarlo 327. Rende grazie ad Apollo ivi. Precauzioni che prende rapporto alle truppe, la cui moltitudine immensa non lo facea stare tranquillo ivi , e seg. Fa cessare tutte le nuove imposte 328. Sua clemenza verso i vinti 329. Sulle preghiere del figlio perdona al vecchio Metello 331. Motivi della sua clemenza 332. Va in Atene, e ristora la Grecia 333. Ammutinamento de' suoi veterani soldati in Italia. Console per la quarta volta vi accorre e calma i malcontenti ivi. 334. Mette perciò in vendita tutti i suoi beni 335.

Ottaviano ritorna in Asia, e si avanza verso l'Egitto XI.VI. ivi. Cleopatra procura di conciliarsi il di lui amore. Egli al contrario procura d'ingannarla 365. Negoziazioni 346. Perdona ad Erode 352. Fa morire Aleza traditore di Antonio 353. Passando per la Giudea è magnificamente riceruto ed ajutato da Erode ivi. Gli vien consegnato Pelusio per tradimento di Cleopatra ivi . Si avvicina ad Alessandria'. Ultimi sforzi di Antonio 354. 355. Le cui truppe marittime e terrestri corrono verso Ottaviano 357. Lagrime che versa Ottaviano sulla morte di Antonio 361. Col ministero di Proculejo prende Cleopatra viva 362. Entra in Alessandria, tenendo per mano il filosofo Areo 263. Fa morire Antillo e Cesarjone ipi . 364. Fa restituire a Cleopatra il corpo di Antonio per rendergli gli ultimi onori 365. Va a farle una visita 366. Fa morire Cassio di Parma, Considio ed il senatore Ovinio 376. 377.

Otaviano dichiarò di aver dato alle fiamme le carte di Antonio, mn ne conservo una parte XLVI. 378. Sua condotta verso i figli de re, e primipi dell' oriente trovati in Alexandria ini. 379. Ricchezze immente chi e porte via dali Egito ini. Precauzioni singolari chi e prende riguardo al governo di questa provincia 581. Visita la tomba di Alexandro 382. Esce dall' Egito, e passa il verno in aita 3515. Condotta chi el tiene nelle turbo-leane suscitate tra Frante e Tiridate ini, e seg. Congiura del giovane Lepido softocata da Mecenna 385.

Ottaviane console per la quinta volta. Onori che gli sono decretati dal senato XLVI. 387. Nuovi diritti che gli si conferiscono 388. Viene annoverato fra gli Dei 38 o. Motivi della di lui facilità a ricevere tutti questi onori, e soprattutto i divini 390. Soffre che nelle provincie si erigano templi in onore del padre, e di se stesso ivi. Tempio di Giano chiuso 302. Augurio di salute rinnovato 393. Trionfi di Ottaviano 394, e seg. Gioja sincera de cittadini in questi trionfi 307. Inaugurazioni de'templi, ed altri edifizi pubblici 399. Feste ed allegrezze ivi , e seg. Indisposizione di Ottaviane 401. Erge in Azzio e nell'Egitto alcuni monumenti della sua vittoria ivi , e seg. Doppio punto di vista per iscoprire le vie per le quali si alzò al supremo potere 403, e seg. Ottaviano suscitato da Dio per dare la pace all' impero romano, e con ciò facilitare i progressi dell' evangelo, e lo stabilimento della Chiesa 406. 407.

OTTAVIO (Cn.) pretore, e comandante della flotta romana, sharca nella Samotracia, ove Perseo si era rifuggito XXXVI. 6. Perseo si da nelle di lui mani 8. Ot-

tiene il trionfo 3o.

OTTAVIO (Cn.) ambasciatore romano trucidato in Siria

XXXVI. 85.

OTTAVIO (M.) collega di Tib. Gracco si oppone alla legge agraria XXXVII. 55. Gracco non avendo potuto guadagnare colla dolcezza, viene a capo di farlo deporre 57. 59. Legge proposta contro di lui da C. Gracco, ed abrogata per le preghiere di Cornelia 1.03. 104.

OTTAVIO (Cn.) dato da Silla per collega a Ginan nel consolato XXXVIII. 250. Freude le armi contro Ginan, e lo scaccia 253. Pensa a mettere la città in difesa 257. Sua circospezione e suo timido rispetto per le leggi XXXIX. 3. Non osa accettare la bataglia che gli presenta Maito alle porte di Roma 7. E ucciso 11.

OTTAVIO (C.) padre di Angusto. Elogio della sua condotta nella pretura XIII. 40. Come si condusse nel governo della Macedonia 41. 42. Sua morte ivi.
OTTAVIO, luogotenente di Crasso difende il suo genera-

le con coraggio XLIII. 114. Rimane ucciso 118,

OTTAVIO (M.) luogetenezie di Pompeo è costretto di levare l'assedio di Salona, e dopo qualche spelizione molto infelice, abbandona l'Illirio, e ripara in Africa XLIV. 295, e seg. Suo messaggio a Catoner risposta che gli no ottiene XLV. 54.

11-1-29

Ovazione: differenza tra questa ed il trionfo XXXIV. 1773

OVINIO (Q.) senatore messo a morte per ordine di Ottaviano XLVI. 377.

## P

PACORO, figlio di Orode, re de' Parti, entra in Siria, e n'è repinto da Gassio XLIII. 248. 249. Nuova invasione di Pacoro nella Siria XLVII. 150, e seg. Perisce in una battaglia coatro Ventidio 155. Il quale ne fa portare la testa per tutta la Siria 157. Amore che i Sirj aveano concepito per lui ivi. Dolore di Orode suo padre 217.

PACUVIO CALAVIO primo magistrato di Capua, assoggetta il senato al popolo, e quindi a se stesso XXX.

142, e seg. Ottiene il perdono da Annibale per suo fi-

glio Perolla 152. Vedi PEROLLA.
PADOVA XXVII. 211.

Padri coscritti XXIII. 79.

Padri: potere ch'essi aveano in Roma su'loro figli XXIII.
91. 92. Rispetto ch' è loro dovuto XXVII. 8. Esempio
di potere paterno esercitato sopra d' un figlio tribuno
XXIX. 75. 76.

Paga dell'infanteria romana stabilita per la prima volta XXV. 260. Perversità de tribuni su questo rapporto 261. Ne viene stabilita pure una per la cavalleria XXVI. 16.

PALATIUM o monte Palatino: origine di questo nome XXIII. 67. Ottaviano vi si fabbrica un magnifico edifizio che prende il nome di Palatium., da dove deriva quello di Palazzo in nostra lingua XLVI. 213.

Palazzo Ostilio incendiato ne' funerali di Clodio XLIII.

Palazzo Giulio XLVI. 309.

PALEPOLI, città vicina a Napoli, e a parlar propriamente la stessa città XXVII. 107. I Romani le dichiarano la guerra 108. Essa si arrende 112.

PALICANO escluso dal consolato per la fermezza del console Pisone XL. 246.

Palilia. Feste celebrate nel giorno della fondazione di Roma XXIII. 71. Pelladio portato da Enea in Italia XVIII. 59. Salvato dall'incendio del tem io di Vesta XXIX. 60. Incertezze e contraddizioni sul Palladio XXXIX 109.

PALLANZIA, città importante della Spagna XXXVI. 180. Pallore. Tempio dedicato al Pallore ed al Timore XXIII. 176. 177.

Paludi di Clusio . Vedi Clusio .

PANNONJ: Ottaviano fa loro la guerra XLVI. 257. PANOMO città di Sicilia presa da' Romani. Dopo la presa di questa si arrendono molte altre piazze XXVIII. 214. Astrubale è sconfitto da Metello presso ad essa 221. e seg.

PANSA . Vedi VIBIO .

PAOLO EMILIO. Vedi EMILIO.

PAOLO EMILIO (L.) designato console, vende il sue silenzio a Gevare XLIV. 14. Gostruisce una basilica ivi. Muntiene parola a Gesare 19. È proscritto da suo fratello Lepido XLV. 356. Il quale acconsente poscia sila sua faça 379.

Papaveri, di cui Tarquinio Superbo taglia le teste XXIV. 43. PAPIO MUTILO, uno de' principalt capi degli alleati

nella guerra sociale XXXVIII. 184.

PAPIRIO, primo re de' sagrifici, o re sagrificatore XXIV. 72. Raccoglie in un corpo le leggi de're di Roma ivi. PAPIRIO (M.) ucciso da' Galli nella presa di Roma XXVI. 77.

PAPIRIO CURSORE (L.) console XXVII. 103. È nominato dittatore per marciar contro i Sanniti 114. Suo sdegno contro Gabio Rulliano maestro della cavalleria, il quale nella di lui assenza, e contro la di lui proibizione avea combattuto, e riportato una illustre vittoria 116. Di ritorno all' armata lo cita innanzi il suo tribunale, e vuol farlo morire 118. Lo insegue a Roma 120. Sulle istanze del popolo gli accorda la grazia 125. Le sue truppe male disposte contro di lui palesano il loro scontentamento in una battaglia 127. Egli se le riconcilia 128. Vince i Sanniti ivi. Console per la seconda volta toglie la vergogna delle forche Caudine 147, e seg. E console la terza volta. Suo elogio 150 160. Console per la quarta volta 176. Suo quinto consolato 179. Fabio lo nomina dittatore 195. Marcia contro i Sanniti ivi . Riporta su di essi un' illustre vittoria 198.

199.
PAPIRIO CURSORE (L.) figlio del precedente, essendo console taglia a pezzi i Sanniti presso Aquilonia XXVII.

270, e seg. Ritorna a Roma, ed è onorato del trionfe 277, Fa la inaugurazione del tempio di Quirino 278. Console la seconda volta s'impadronisce di Taranto XXVIII. 45. 96. Trionfa insieme col suo collega 97.

PAPIRIO CARBONE . Vedi CARBONE.

PARIGI. Vedi LUTEZIA.

Parricidi: loro supplizio XXXVIII. 99.

PARTI. Prima occasione in cui questi popoli furono im relazione co' Romani XXXVIII. 146. Tigrane maoda ambasciatori al re de' Parti Sinatruco . Lettera di Mitridate a questo priocipe XL. 158, e seg. Lucullo vuole attaccare i Parti, e ne viene impedito dalla disobbedienza de' suoi soldati 161, 162. Pompeo evita di impegnarsi in una guerra contro i Parti XLI. 54. Origine di essi XLIII. 80. 81. Arsace foodatore del loro impero, estende le sue conquiste, le quali sono più dilatate sotto i successori di lui 81. Loro costumi in sulle prime feroci, poscia ammolliti dal lusso 82. Loro maniera di combattere . Erano quasi sempre a cavallo . Le loro armate composte pressoche di soli schiavi ivi. 83. Carattere della nazione 84. Parricidi frequentissimi nella famiglia degli Arsacidi ipi . Ingiustizia della guerra fatta loro da Crasso 85. 86. (Per questa guerra Vedi CRASSO ). Essi entrano in Siria, e sono rispinti da Cassio 248. Vi ritornano, ma seoza grand' effetto 240. 252. Cesare imprende di far loro la guerra XLV. 138. Nuovi movimenti di questi popoli XLVI. 140. Guidati da Labieno il figlio, invadono la Siria 150. Danno soccorsi ad Antigono re di Giudea, e consegoano nelle di lui mani Ircano 151. 152. Sotto la condotta di Labieno soggiogano la Cilicia, e penetrano fino nella Caria 152. Soco disfatti due volte successive da Veotidio luogoteneote di Antonio 154. Lo sono pure una terza volta 156. Guerra che fa loro Antonio 221, e seg. Vedi ANTONIO e FRAATE.

PATARO, città di Licia si sommette a Bruto XLVI. 15. Schiavo traditore del suo padrone maodato al supplizio da Bruto io gnessa città 16.

Pater Patratus XXIII. 147.

Pater Patratus XXIII. 147. Patres minerum et majorum gentium XXIII. 200.

Patrizi, chi eraoo XXIII. 80. Loro privilegi 81. 82. Nuovi patrizi creati da Bruto XXIV. 71. Ingiustizia della loro coodotta verso i plebei XXV. 141. 142. Sul parere di Cincinnato prendono le armi colloro clienti, ed i loro amici per mbammare di zelo il popolo che ricusava di arrolarsi 62. 65. Cesare ne crea de nuovi XLV. 135. Lo stesso fa pure Ottaviano XLVI. 267.

Patrocinatori e clienti: loro doveri reciproci XXIII. 83.
PAUSISTRATO ingannato da Polissenida resta ucciso, e
la sua flotta è disfatta XXXIV. 125.

Pecunia, origine di questa parola XXIV. 6.

PEDIO (2.) trioufa XLV. 120. Era nipote d'una sorella di Cesare, e fu nominato dal di lui testamento ereide per un'ottava parte 199. È creato console con Ottaviano 370. Propone la legge per fare il processo agli uccisori di Cesare 347. Muore 359.

PELASGI, passano in Italia XXIII. 56.

PELLA, capitale della Macedonia XXXV. 191.

PELOPIDA, ambasciatore di Mitridate presso i generali

romani XXXIX. 43. 45. PELUSIO piazza fortissima dell'Egitto XLII. 540. XLIV.

257. É data in mano ad Ottaviano pel tradimento di Cleopatra XLVI 353.

PERGAMO, assediata da Seleuco figlio di Antioco il grande, è soccorsa da Romani XXXIV. 128. Gli Achei ne fanno levare l'assedio 130. Re di Pergamo. Vedi AT-TALO, EUMENE, ARISTONICO.

Perla disciolta nell'aceto, e bevuta da Cleopatra XLVI.

295. 294.

PEROLLA, figlio di Pacuvio, sestiene il partito de' Romani ia Capua, poscia suo padre gli ottiene il predio no da Annibale XXX. 162. Dichiara a suo padre la risoluzione presa di uccidere Annibale 153. Suo padre ne lo distocibe 154.

PERPERNA, console, vincitore di Aristonico XXXVII.

37. Muore ivi .

PERPERNA, dopo la morte di Lepido, cui si era unito, passa con truppe da Sardegna in Ispagna XXXIX. 247. È costretto dalle sue truppe ad unirsi a Seriorio XL. 5. Contro di cui egli congiura 25. e seg. B lo uccide 50. 51. Dirento capo del parito, è disfatto da Pompeo, che lo fa uccidere senza volerlo vedere 31. e seg.

PERPERNA (M.) console XXXVIII. 145. Censore XXXIX. 126. Muore assai vecchio. Presagio che si trae dalla

sua morte XLiV. 46.

PERSEO: origine della guerra che gli fanuo i Romani XXXV. 41. Sua inquietudine e gelosia contro il proprio fratello Demetrio 71. Succede a Filippo suo padre 74.

Ottiene per i suoi ambasciatori la conferma del trattate fatto con Filippo 150. Bei principi, e qualità virtuose di esso ipi . 100. Manda ambasciatori a Cartagine 161. Gli ambasciatori mandati da Roma alui, ritornano senz' avere potuto ottener udienza 162. Eumene portasi a Roma ond' esoriare il senato a fargli la guerra ivi. I suoi ambasciatori sono male accolti in senato 165. Appiatta degli assassini per uccidere Eumene, e concepisce il progetto di avvelenare i generali, e gli ambasciatori romani 166, 167. Il senato si prepara alla guerra. e gliela fa annunziare dagli ambasciatori 167. Disposizioni de're e de'popoli alleati riguardo ai Romani ed al re 169, e seg. La guerra gli viene dichiarata formalmente. La leva vien fatta con un'attenzione straordinaria 172. 173. I di lui ambasciatori sono rimandati al console che dovea ben presto arrivare in Macedonia 179. Abboccamento di Perseo cogli ambasciatori romani 180. Ottiene una tregua per mandare nuovi ambasciatori a Roma 181. Esorta invano i Rodiani a soccorrerlo 183. I di lui ambasciatori ricevono l'ordine di uscire da Roma, e dall' Italia 186. Tiene un consiglio. in cui la guerra è decisa 189, e seg. Unisce le truppe, e parla loro 191, e seg. Mettesi in campo, e si ferma in Tessaglia, ove si porta il console Licinio 194. Leggiera scaramuccia, seguita da un combattimento di cavalleria, in cui egli ha del vantaggio 196, e seg. Riconosce il fallo commesso di non avere inseguito i Romani 202 Gioja e trionfo della sua armata 203. Manda a chiedere la pace al console, e sulla risposta preparasi di nuovo alla guerra 206. 207. Mancanza di prudenza per parte sua 207. Le due armate, dopo qualche lieve spedizione, si ritirano in quartieri d'inverno 209. L'Epiro dichiarasi in suo favore ipi. Batte il console Ostilio 211. 212. Sue spedizioni contro l'Illirio . Sua vile avarizia 213. Colloca corpi di truppe in due luoghi di passaggio 215. Suo estremo spavento all'avvicinarsi del nemico. Sua cecità a lasciarlo penetrore nel sno regno 219. 220. Ambasciatori di Prusia e de'Rodiani a Roma in suo favore 224. Suoi preparativi contro i Romani . Manda ambasciate a Genzio, ai Rodiani, ad Eumene e ad Antioco 2/12. Per la sua avarizia perde il possente soccorso de' Bastarni 245. 246. Sua avarizia e perfidia riguardo a Genzio 247, e seg. Si mette in una vantaggiosa posizione 250. Lascia l'Enipeo, e si ritira verso Pidna, deciso di arrischiare la battaglia 258.

La quale finalmente si da. Egli à disfatte, e messo in rotta 26, e esg. Pagge da Pella ad Amsipile, e passis nell'isola della Samotracia XXXVI. 4. Sue lettere a Paolo Emilio 5. Pensa a darsi alla fuga, ma è tradito da O-roande 7. 8, 51 da in mano ad Qitaro, che lo fa condurre al console 8. Il quale lo accoglie, e gli parta con bontà 9, 10. E condotto in trionfo 55. E custodito in Alba insieme con suo figlio Alessandro. Tristo stato di quest' ultimo do. fa. (Vede XMILIO).

PERUSIA, PERUGIA XXVII. 263. Cagione della guerra di Perugia XI.VI. 75, e seg. L. Antonio si rifugge in questa città ed è nessediato da Ottaviano 89. Carestia in-Perugia 91. E ridotta in cenere da un imprereduto acci-

dente o5.

PESSINONTE. Vedi Madre degli Dei .

Pestilenza in Roma sotto Tullo Ostilio: superatizioni su tale rapporto XXIII. 186. 187, Altra pestilenza ioilenza XXV. 22. Altra terribule 75. Altra pestilenza XXVI. 181, e seg. Roma à infestata da un'altra pestilenza per la quale si vanno a consultare i libri delle Sibille XXVII. 279. Essa non cessa. Si conduce a Roma un serpense riguardato come il dio Esculapio XXVIII. 15. e seg. Infezione cagionata a Roma da una gran quantità di cavallette XXXVIII. 136. Pestilenza all' assedio di Siracusa XXXI. 37.

PETILIO (Q.), due tribuni del popolo di questo nome accusano Scipione l'Africano. Vedi SCIPIONE.

PETREJO, centurione merita una corona ossidionale

XXXVIII. 73. 74.

PETREJO, senaiore seguita Catone, il quale era fatto condurre in prigione da Cesare Risposta ardita di que-

sio senatore a Cesare XLII. 69.

PETREJO, luogotenente di Pompeo in Ispagna KLIV. 89. Golla sua crudeltà impedisce i' effetto d'un accordo quasi conchiuso tra le due armane di Cesare, e di Afranto 105. 104. Si ritira presso Pompeo 110. Fugge da Tapso XLV. 42. E battendosi contro Giuba. resta ucciso 72. PIACENZA, colonia romana XXIX. 125. È assediata da Astrobale. Scompiglio de Romani XXXII. 81. 82.

Piazza romana: ov'era situata XXIII. 111. 112.

Piccioni , impiegati per portar avvisi XLV. 298.

PICENTI, PICENO, nazione e paese sottoposti interamente al dominio de Romani. Il numero de Picenti ascendeva a trecento sessanta mila XXVIII. 105. 106. Vedi Ascoli. Pidocchi (malattia de'). Enno muore de questo male XXXVII. 34. Silla ne muore anch'esso XXXIX. 221.

Pietà , tempio eretto in suo onore XXVI. 194. PINARIO , PINARII , famiglia incaricata co' Potizi della

cura de' sagrifizi in onore di Ercole XXIII. 58. PINARIO ( L. ), comandante della guarnigione di Enua . Dissipa i cattivi disegni degli abitanti con sanguinose ese-

cuzioni XXXI. 22. 23.

PINARIO ( L. ), nipote della sorella di Cesare, istituito erede per un'ottava parte da questo dittatore XLV. 100

PINDARO liberto di Cassio, gli recide la testa XLVI. 43. Pirati, che infestano le spiaggie d'Italia XXVII. 36. Sono rispinti e si ritirano 40. I pirati saccheggiano le coste dell' Asia XXXIX. 114. Cagionano a Roma la carestia XL. 62. Guerra centr' essi. Origine e progresso del loro potere 77, e seg. La Cilicia serve loro di ricovero 79. Servilio Isaurico fa loro la guerra con successo, ma senza distruggerli 81. Estensione del loro potere. Sono assolutamente padroni del mare XLL 4, e seg. Disegno di Pompeo per liberarne tutti i mari 18. Egli lo eseguisce in meno di tre mesi 10.

Pireo (il), porto di Atene è preso ed incendiato da Silla XXXIX. 70.

PIRRO re dell'Epiro chiamato in soccorso da Tarentini XXVIII. 56. Egli manda loro delle truppe 30. Passa a Taranto dopo una violenta tempesta 41. Fa cessare la vita oziosa e voluttuosa de' Tarentini . Loro lagnanze . Facezia di alcuni giovani 42 43. Battaglia tra lui e Levino lungo tempo indecisa 47, e seg. Riporta la vittoria col mezzo degli elefanti 40. Ciò ch' ei pensava della sua vittoria e de' Romani 50. 51. Si avvicina a Roma, ed è costretto di ritornarsene 53. Suo carattere ivi . 54. Il senato gli manda ambasciatori per far il cambio de' prigionieri 55. Parere di Cinea al re su questo rapporto 56. In luogo d' un semplice cambio propone di fare la pace ivi . 57. Trattenimento particolare di Pirro con Fabrizio. Gli offre delle ricchezze, che questi ricusa. Prova inutilmente di spaventarlo colla vista d' un elefante ivi , e seg. Dà un pranzo agli ambasciatori 64. Manda Cinea a Roma per trattare della pace 66. Ap. Claudio cieco si fa portare al senato, ed impedisce che la pace venga conchiusa 68, e seg. Elogio de' Romani che fa Cinea a Pirro al suo ritorno 71. Seconda battaglia presso Ascoli. La perdita è presso a

poco eguale 74. È avvertito da Fabrizio, che il di lui medico vuole avvelenarlo 75. Passa in Sicilia per soccorrere i Siracusani contro i Cartaginesi 79. Ritorua in Italia 84. E vinto da Curio in un terzo ed ultimo combattimento 86, e seg. Esce dall' Italia dopo avere ingannato quei di Taranto con vane speranze 91. Sua morte of.

PISONE FRUGI ( L. Calpurnio ) , tribuno del popolo , propone la prima legge contro le concussioni XXXVII. 16. Essendo console riporta molti vantaggi in Sicilia sugli schiavi. Sua delicatezza su ciò che riguarda il danaro pubblico 31, e seg. Sua risposta a C. Gracco all'occasione della legge Frumentaria 105. 106.

PISONE (L.), figlio del precedente, mandato in Ispagna coll'autorità di pretore. Sua esattezza scrupolosa sul fatto d' un anello d' oro XXXVII. 169. 170.

PISONE ( L. Calpurnio ), console XXXVII. 190. Ucciso in una battaglia coutro i Tigurini XXXVIII. 48.

PISONE (M. Pupio), è eleue console pel credito di Pompeo XLII. 5. 6. Suo carattere q.

PISONE (C. Calpurnio), ha una contesa col tribuno Cornelio rapporto alle leggi che proponevano ambidue contro il broglio XL. 244. Esclude Palicano dal consolato 246. Sua resistenza alla legge che dava a Pompeo il comando de' mari XLI. 10. 11. Spinta fino all' ostinazione 10.

PISONE ( Cn. ), congiura con Catilina XLI. 108. È ucciso in Ispagna 100,

PISONE Frugi, genero di Cicerone XLII. 161.

PISONE ( L. Calpurnio ) , suocero fdi Cesare fugge alla severità della giustizia in forza dell' autorità di Cesare e di Pompeo XLII. 87. 88. E fatto console . Suo carattere 106. 108. Dichiara palesemente a Cicerone ch' egli non pretende difenderlo 120. È richiamato dal governo di Macedonia 306. È creato censore XLIII. 272. Ottiene che il testamento di Cesare abbia il suo effetto. e che gli siano renduti i più grandi onori XLV. 196. 197. E deputato dal senato ad Antonio 284. Eseguisce assai debolmente la commissione 287.

PITIO, città situata sulla vetta del monte Olimpo, è presa da Nasica sotto il comando di P. Emilio XXXV. 257. Pittura a fresco, trasportata da Sparta a Roma XLIL.

PLANCIO (Cn.) dà un asilo a Cicerone in Tessalouica XLII. 133. 134. E accusate di broglio nella richiesta dell'edilità curule . Riconoscenza di Cicerone in quest' occasione XLIII. 127, e seg.

PLANCO BURSA: condotta sediziosa di questo tribuno nel funerali di Glodio XIIII. 149. 150. È condannato

malgrado la protezione di Pom, eo 172.

PLANCO (L. Mimazio), consoie designato da Gesare, XLV. 155. Procussole della Gallia 277. Sua ambigua condotta ivi. 318. Fonda la città di Llona 345. Intrapren le di tradire Decimo, e si unicce ad Antonio con quattro legion 351. 552. È designato console, e suofratello proscritto 357. Trionfa in m-zao alla proscriziona 387. Etatra in carcia 357. Alcuni lo hanno accagnonato della morte di Sesio Pompeo XLVI. 254. Guvernatore delle provincie di Asia fugge all'i avvicinarsi dei Parti comandati da Lubieno 152. Luscia Antonio per mettersi nel partito di Ottaviano. Motivi del suo cangiamento 296.

PLAUZIO IPSEO. Vedi PSEO. P. PLEBEI, chi fossero XVIII. 78, 80. Loro diverse occupazioni q4. Numa li distribuisce per arti e mesiteri 153. Perempono alla questura XXV 255. Al tribunato militare XXVI. 25. Al consoluto 178. Alla ditatura XXVII. 29. Alla censura 55. Alla pretura 100. Alle di-

gnità di pentefici e di auguri 215.

PLE MINIO (Q.), crudeliù e avarizia di questo vicepretore, e delle guarnigione romana a Locri XXXII. 216. Zuffa tra i Romani stessi, Pleminio è trattato crudelimente da due tribusi 217, 218. Egli li fa morire con crudeltà inaudita ivi. 219. Doglianze di quei di Locri 228, e 529. È condannato e mandato a Roma 237, Sun morte 240.
PLENNIO, Luugotesente di Sesto Pompeo XLVI. 196.

Rinchiuso in Messina è forzato a capitolare con Lepido 198.

PLOZIO (C.) vuole far violenza, ma invece fa vergheggiare Veturio suo debitore. Sollevazione per quest' oggetto XXVIII. 23.

PLOZIO fratello di Planco proscritto XLV. 367. Sua morte 579.

POLEMOCRAZIA, principessa di Tracia, rifuggesi nel campo di Bruto col suo figlio ed i propri tesori XLVI. 5. 6.

POLEMONE, re di Cilicia fa il mezzano in negoziazione tra Antonio ed il re de' Medi XLVI. 274.

POL!BIO lo storico è deputato dagli Achei per offrire al console Marsio soccursi contro Perseo XXXV. 219.

Al suo ritorno trae gli Achei da un grande imbarazzo 224. É fra il numero degli Achei accusati di avere favereggiato Perseo. I due figli di Paolo Emilio s' interessano per lui XXXVI. 70. Suo stretto legame col giovane Scipione 74. Suo zelo per Filopemene 164. Suo disinteresse 165. Stabilisce l'ordine e la tranquillità dell' Acaia 166.

POLISSENIDA, ammiraglio della flotta di Antioco è disfatto da Livio ammiraglio della flotta romana XXXIV. 108, e seg. Inganna Pausistrato, e rompe intieramente la fletta rodiana 124. 125. È vinto presso a Mionneso dal pretore Emilio 137. 138.

POLLA, denunzia ella stessa suo figlio che avea voluto

assassinare Cassio XLVI. 8.

Polli pegli auspicj XXVII. 268. Tratto di un console su di ciò 269. 270. Clodio li fa gettar nel mare XXIX. 13. POLLIONE ( C. Asinio ). Accompagna Cesare al passaggio del Rubicone XLIV. 39. Ed alla battaglia di Farsaglia 203. E proconsole della Spagna ulteriore XLV. 277. Idea della sua maniera di pensare, e della sua condotta dopo la morte di Cesare 278. Il suocero di lui è proscritto, ed egli designato console 367. Tenta inutilmente di soccorrere L. Autonio assediato in Perugia XLVI. 90. Console 115. Concorre ad un trattato tra Antonio ed Ottaviano 124. Egli ed il suo collega sono forzati di cedere il posto a de nuovi consoli 128. Trionfa . Suo merito letterario, biblioteca pubblica 129. Non prende parte alcuna nella guerra tra Ottaviano ed Antonio 289. Pomoerium , cosa fosse XXIII. 71.

POMPEA, moglie di Cesare. Suoi intrighi con Clodio XLII. 7. 8. E ripudiata ivi. Detto di Cesare su tale rapporto 13. POMPEDIO SILONE (Q.), uno de' principali capi degli alleati, mette alla prova la costanza di Catone fanciullo XXXVIII. 170. Generale inganua Cepione e gli trama un agguato, ove questi perisce con gran parte dell'armata 192. 193. Continua ad essere generale della lega nel consiglio trasferito ad Esernia 210. Entra in trienfo in Boviano. É sconfitto ed ucciso 213, 214.

POMPEO (Q.), rampollo della famiglia de' Pompei, perviene al consolato per una astuzia maligna XXXVI. 194. 195. È mandato in Ispagna ove fa diverse spedizioni poco considerevoli 196. Rovina le sue truppe, continuando l'assedio di Numanzia durante l'inverno 206. Conchiude un trattato di pace co' Numantini 207. Nega poscia di averlo conchiuso, e si fa assolvere a Roma ivi. 208. È accusato

POMPEO RUFO (Q.) creato console con Silla XXXVIII. 220. Resiste al tribuno Sulpisio 227, Suo figlio genero di Silla è necisio nella sedicione 128. Dopo essere fuggito da Roma, si riunisce con Silla 231. È uccise da propri soldati 251.

POMPEO STRABONE (Cn.), padre del grande Pompeo, uno de 'principali generali de Romani nella guerra sociale XXXVIII. 186. Riporta una vittoria sugli allesti 1:9. Console, incalas l'assedio di Asculo 200. Batte i Marsi e soggoga alcuni popoli vicial 201. S' impadronisce della città di Asculo 212. Suo vicono, in cui Ventidio è condotto schiavo 215. Va in soccosso di Roma assediata da Cinna XXXIX. 4. Sua morte. Odio pubblico contro di lai 6.

POMPEO (Cn.) il grande, figlio del precedente, accusato di peculato, si difende con enore XXXIX. 123. Suo carattere, e sue grazie nella giovinezza 124. 125. Fa di tutto onde l'armata di suo padre non lo abbandoni 126. In età di ventitre anni leva un'armata di tre legioni . Sue prime vittorie 143, e seg. Raggiugne Silla, che lo accoglie con grandi onori 146. Antipatia fra lui e Crasso ivi . Sua modestia e rispetto verso Metello Pio ivi. 147. Mandato da Silla in Sicilia ad inseguire gli avanzi del partito vinto, fa morire Carbone, ed alcuni altri personaggi distinti, e perdona a quelli ch'ei può salvare 171, e seg. Sua lodevole con-dolta tenuta in Sicilia 174. È mandato in Africa contro Domizio. Avventura ridicola, che lo fa ritardare alcuni giorni 199. Battaglia , in cui Domizio è vinto ed ucciso 200. Porta la guerra in Numidia ici. 201. È richiamato da Silia. Tumulto de suoi soldati a quest'oggetto ipi . Riceve da Silla il soprannome di grande : ma lo stesso Silia gli ricusa il trionfo 202. Ardite parole di Pompeo su di ciò 203, Trionfa, non essendo che cavallere romano ivi. Silla gli rinfaccia di aver fatto Lepido console 219. Non lo nomina tutore de suoi figli 232.

Carattere dell'ambizione di Pompeo AXXIX. 231. 232. Vince Lepido 245. Fa uccidere Bruto padre dell'uccisore Cesare 246. E mandato in Ispagna contro Sertòrio 26,0. Vi arriva, e ricere un altronto presso a Lorona XL. 8, e seg. Battaglia vicino a Sucrona, ove corre del grandi perigli 13. 14. Buona corrispondenza fra lui e Metallo Pie 15. Baitaghi campale tra lui e Metallo du noa parte, e Servicio dall'altra 17. 18. Scrive una lettera piena di minacce al senato, il quale gli manda del danaro 25. 26. Dish Perperna, le fa uccidere secua volerlo vedere, ed abbrucia tutte le corte di Sertorio 32. 35. La Spagna è pacificata. Trefei de vincitori ivi. 34. Trionfa per la seconda volta, non essendo che cavalirer comano 35. Per avere distatto un picculo ammero di fuggitivi, avanzi delle truppe di Sparteco, vuole attribuirii la gioria di aver dato fine al la guerra 53. Egli ristabili il tribunato in tutti i suoi diritti 61. 19.5.

Riralini fra Pompeo e Crasso XL. 186. Sua circonspezione, e freddeza. Motivo di tale condotta 189. Sua riralini con Crasso sempre escate da violezza 190. Domandano insteme il consolato e l'ottengono 192. Manuale istrattivo che gli compone Varrone 193. Dissappore tra i consoli livi. Si presenta dinanzi i censori come cavaliere 194. Si riconcilia con Crasso, e diviene como privato. Ambidue

licenziano le loro truppe 230. 231.

Legge proposta da Gabinio per dare a Pompeo il comando dei mari, Ampiezza di tal commessione XLI. 9. Tercre del senato per questo oggetto 10. Discorso con cui finge di voler essere dispensato da questo impiego 11. 12, Discorso di Gabinio onde forzarlo ad accettare 15. Due tribuni si opposgono indarno alla legge iri. Discorso di Catalo per dimostrarne gl'incoavenienti 10, e seg. La legge passa in assenza di Pompeo 17. Diminuitore tosto in Roma il prezzo de 'viveri iri. Progetto ch' egili forma per liberare tutti i mari dai piradi. In meno di tre mesi egili lo seguizaco 18, 19, Fissa e stabilisce nelle terre ventimila prigionieri pirai 22. Dà una corona navale al dotto Varrone, uno de' suoi luogoteneni 25. Si oppose ai successi di Metello in Certa 24.

Legge di Maulio, per far dare a Pompeo il comando della guerra cottro Miridate. Il seanto si opprone, e special mente Ortenio, e Catulo XLI. 26, e zeg. La legge è sostanta da Cicerone 28. Elogio della dolecaza e giuntia di Pompeo 50, e zeg. La legge pasa. Sua dissimulazione 53. Suo cattive procedere riguardo a Lucullo, di cui era il successore XL. 178. Loro abboccamento. La conversazione comincia con dei complimenti, e finice con rimbrotti 179, 180. Discortò che esi tenevano l'uno dell'altro int. 181. Fa con Mitridate un trattato, che riesca infuttutoro XLI. 34. Riporta da lui de' vantaggi

35. Battaglia durante la notte, in cui questo principe è vinto 37, e seg. Fonda la città di Nicopoli 40. Riceve nel suo campo il figlio di Tigrane ribellato contro il padre ivi . Passa in Armenia. Tigrane va nel di lui campo, egli si dà a discrezione 42. 43. Egli dà udienza ivi. Lascia il padre in possesso dell'Armenia, e fa mettere il figlio tra i ferri 45. Contrasto di tenerezza e rispetto nel di lui campo tra Ariobarzane e suo figlio 47. Si avanza verso il Caucaso, sconfigge gli Albani e gli Iberi 50, 61, Arrivato alla foce del Fase, torna indietro per l'Albania, e riporta una nuova vittoria sugli Albani 53. Fu detto falsamente che a questa battaglia vi fossero delle Amazzoni ivi . Evita d' impegnarsi in una guerra contre i Parti 54. Sua saggezza e moderazione 55. 56. Stratonica gli consegna un castello, di cui ella vegliava alla guardia 57. Sua generosità ivi . S' impadronisce delle memorie segrete di Mitridate 58. E raccoglie le di lui osservazioni sulla medicina ivi. Regolamento ch'ei fa rapporto agli stati di cui Mitridate era stato spogliato 50. 60. Passa in Siria. Stato attuale di questo regno 61. 62. Lo riduce in provincia romana ivi . Sente nelle pianure di Gerico la morte di Mitridate . Gioja della di lui armata 77. Rendimenti di grazie fatti in Roma agli Dei. Onore singolare decretato a Pompeo 78. Assicura la tranquillità nella Siria 70. Favoreggia Ircano, ed è irritato contro Aristobulo, e marcia contro Gerusalemme ivi, e seg. S' impadronisce della città ed assedia il tempio 83, 84. Se ne fa padrone, ed entra nel santuario 85. 86. Sua condotta generosa 87. Ricchezze ed alterigia di Demetrio suo liberto 89. Sua indulgenza eccessiva verso quelli ch'egli amava Qo. Va ad Amiso, dove riceve il corpo di Mitridate Q1. Conferma a Farnace il possesso del regno del Bosforo qu. Suo ritorno 93. Stima particolare ch' ei testifica al filosofo Posidonio ivi . Scopre i disordini di sua moglie Mucia, e la ripudia. Suoi matrimoni 95. 96.

Pompoc congeda l'armata ritoriando in Italia XLII. 19. Circerone procura d'impegarle a spiegarsi favorerolmente sul di lui consolato. Condotta equivoca di Pompoc in queat' occasione so, e seg. Compera il consolato per Afranio 25. Tenta indarno di sedurre Catone 26. Trionfa per la terza volto. Magnificazza di questo trionfo 29, e seg. Dimanda iu senato la conferma de' suoi atti. Lucullo si oppone 26, 26, Fa proporre dal tribuno Flavio una legge per asseguare delle terre a'suoi soldati. Condotta equivoca di Gieerone in tutto quest'affare 47, 11 console Marello si oppone alla legge 49. 50. Pompeo si unisce a Clodio 52. Lega tra lui, Crasso, e Cesare, conoscituta sotto il nome di triumvirato 57. Dichiarasi pubblicamente per la legge agraria di Cesare 71. Il quale fa ratificare i suoi atti 35. Sposa Giulia figlia di Cesare 86. Il pubblico scontentamento contro di lui manifestasi negli spettacoli 54. 50. Sua condotta riguardo ni Ciercono en le pericolo da cui era minacciato per parte di Clodio 10.1 Egli lo abbandona 121. E ritorna a lui insapriro degli insulti di Clodio 186. Per paura che quest' ultimo non attenti alla sua vira, si chiode in casa 163. Si dichiara in senato in favor di Ciercone 168. S'interessa vivamente per lui 174. 175. Sol parere di Ciercone egli è iucaricato della supratuendenza de'vireri e del formento in tutto l'impero 185. e seg. Riconducel Tabondawazi in Roma 182.

Rigiri di Pompeo per farsi dare la commessione di rimettere Aulete sul trono XLII. 286. 287. Perora in favor di Milone accusato da Clodio, e viene insultato da quest'ultimo 288. 28q. Situazione singolare in cui trovasi 292. Nuova lega fra lui , Crasso , e Cesare . Loro abboccamento 297. 298. Rimproveri ch' ei fa a Cicerone sog. Va d'accordo con Crasso onde pervenire al consolato 306. 307. Tre tribuni di concerto con lui impediscono l'elezione de' magistrati ivi. Il console Marcellino lo eccita a spiegarsi. Sua risposta 309. 310. Costernazione universale in Roma, Interregno 311. Pompeo insieme con Crasso rimuovono con violenza Domizio, il quale persisteva a chiedere il consolato con essi, ed in vece si fanno nominare essi stessi 313. Impediscono a Catone di pervenire alla pretura, e gli fanno preferire Vatinio ivi. 314. Pompeo presiede all'elezione degli edili. La sua toga vi è insanguinata 315. Trebonio propone di dare ai consoli i governi di Spagna e di Siria. Catone ed i suoi tribuni si oppongono inutilmente alla legge 316. Pompeo fa prorogare a Cesare il governo delle Gallie per ciuque anni, malgrado le rimostranze di Catone e di Cicerone 317. Introduce una nuova disposizione nella scelta de' giudici 318. Tratto ardito d'un giovane, che si dichiara pronto ad accusarlo 319. Legge contro il broglio ivi . Progetto d' una nuova legge concernente le spese , la quale non ha effetto 320. Fa costruire un teatro, e da de giuochi al momento della inaugurazione 322. 323. Gli tocca in sorte il ripartimento di Spagna. Vi mette de' luogotenenti al governo 326. Colla sua privata autorità dà una legione a Cesare XLIII. 65. E sempre sfortunato dopo la profanazione del tempio di Gerosolima 80. Gli muore Ginlia sua moglie, la quale viene sotterrata nel campo di Marte 126. La sua ambizione è causa d'un lungo interregno 140. Si arriva col suo mezzo a nominare de' consoli 142. Egli è contrario a Milone 154.

Pompeo è creato solo console XLIII. 156. Sua soddisfazione . Ringrazia Catone , il quale gli corrisponde aspramente 158. Sposa Cornelia figlia di Metello Scipione ivi. Propone delle nuove leggi contro la violenza ed il broglio 150. Riforma ed abbrevia il processo giudiziario 161. Parte ch' egli ha nella condanna di Milone ( Vedi MILONE ) e negli altri giudizi ch'erano naa conseguen-· za dello stesso affare 171. 172. Salva Metello Scipione accusato di broglio, ricusa di prestar ajuto ad Ipseo ed a Scauro 173. Si prende Scipione per collega . Tratti lodevoli della sua condotta nel suo terzo consolato 174. Commette un fallo enorme, dispensando Cesare dal chiedere il consolato in persona. Motivi di questa condescendenza ivi , e seg.

Guerra civile tra Pompeo e Cesare. La loro ambizione n' è la vera causa XLIV. 8. Dopo il suo terzo consolato egli godeva d'una autorità quasi assoluta in Roma o. Parte ch'egli ha in tutte le misure prese contro Cesare (Vedi CESARE al principio della guerra civile). Curione propone di richiamarlo unitamente a Cesare. Ostenta moderazione . È offeso sul vivo dal tribuno 21. 22. E cerca l'occasione di vendicarsene col mezzo del censore Appio ivi. Cade malato. Feste per tutta l'Italia allorche si riebbe dalla malattia 23. 24. Se gli trasmetteno due legioni tolte a Cesare. Sua presunzione 25. È incaricato di difendere la patria contro Gesare 29. Accordo impossibile fra loro. Ambidue volevano la guerra 32. 33. All'avvicinarsi di Cesare, il quale marciava verso Roma, trovasi oppresso da rimbrotti, e non sa ciò che si faccia Ao. Abbandona la città, è seguito dai magistrati, e da tutto il senato 42. Suoi partigiani e quelli di Cesare paragonati insieme 44. Fa leva di truppe in tutta l' Italia. Diversi capi che operano per ordine suo 46. Trattato fra lui e Cesare poco sincero ed infruttuoso 47. 48. Inseguito da Cesare, rinchiudesi in Brindisi, ove è assediato. Si rifugge nell' Epiro 58, e seg. Riflessioni sulla sua fuga 61, e seg. Sue forze in Ispagna 89. Cattivi successi di Afranio suo luogotenente in questa provincia (Vedi

CESARE e AFRANIO) . Vantaggi che riporta in Africa il suo partito su Curione 119, e seg. (Vedi CURIONE). Preparativi di Pompeo in Grecia. Sue truppe terrestri e marittime XLIV. 148, e seg. Mette mano agli esercizi militari, prendendovi parte egli stesso 150. Zelo ed affetto generale per la sua causa 151. È dichiarato solo capo in un'assemblea del senato tenuta in Tessalonica 152. Sua tranquillità d'animo al passaggio di Cesare in Grecia 153. Risposta ch' ei dà a Vibullio mandato da Cesare per trattare d'aggiustamento 159. Nuove proposizioni di Cesare ch' ei continua a rigettare ivi . 160. Metello Scipione gli conduce le legioni di Siria 167. Egli schiva di venire alle mani 169. Cesare progetta di chiuderlo con lines 170. Diversi combattimenti in tale occasione 171, e seg. La sua armata soffre molto 176. Due uffiziali Galli abbandonano Cesare, ed indicano a Pompeo i luoghi poco difesi dal di lui nemico; egli ne approfitta, ed espugna le linee ivi . 177. Vantaggio considerabile, da cui non trae alcun profito 179. Consigliato di passare in Italia, ama meglio di rimanere in Grecia 181. Si propone di sorprendere Calvino, e non lo falla che di quattro ore 182.

Pompeo segue Cesare in Farsaglia XLIV. 185. Stolta presunzione e crudeltà de suoi partigiani 187. Loro dicerie contro la prudente lentezza del generale. Viste segrete di esso nelle dilazioni ch' egli prendeva 180. 190. Lascia Catone a Dirrachio . Ragioni di tale condotta ivi. Vi lascia pure Cicerone 191. Non può resistere alle istigazioni e lagnanze de'suoi partigiani sulla dilazione della battaglia 193. Si avanza finalmente per combattere 104. 105. Giornata di Farsaglia, e sue conseguenze 196, e seg. Strana condotta di Pompeo 202. Fugge, il suo campo è forzato 203. Quelli che dopo la battaglia eransi rifuggiti sulle montagne, sono costretti da Gesare ad arrendersi 204. 205. Sua fuga 211. Va in Mitilene a prender Cornelia sua moglie . Dolore di essa alla nuova della di lui sconfitta 213. Suo trattenimento con Cratippo sulla Provvidenza 215, 216, Continua il suo viaggio, e si determina di andar a cercare un asilo in Egitto ivi, e seg. Vi è ricevuto ed assassinato 220. 221. Riflessioni sulla sua morte, e sul suo carattere 222, e seg. I sicari gli mozzano il capo. Il corpo è sosterrato poveramente da uno de suoi liberti 224. 225. Diversi partiti, a cui si appigliano i vinti 226, e seg. Cesare fa vendere i beni di Pompeo

Antonio gli acquista 301.

POMPEO (Cn.) figlio maggiore del precedente è mandato da suo padre alle parti di Oriente XLIV. 59. Suoi intrighi con Cleepatra 241. Vuole necidere Cicerone, e ne viene impedito da Catone 229. Passa dall'Africa in Ispagna XLV. 115. Ei vi diventa possente 111. È costretto da Cesare di levare l'assedio di Ulia 117. E disfatto e vinto vicino a Munda 120, e seg. Sua morte

125. La sua testa è portata a Cesare ivi.

POMPEO (Sesto) fratello del precedente, ragginnge suo padre nella fuga da Farsaglia XLIV. 216. Accompagua Cornelia nella di lei fuga 230. Portasi in Ispagna presso il fratello XLV. 115. Dopo la battaglia di Munda rifuggesi nelle montagne della Celtiberia 125. E ristabilito in tutti i suoi diritti dal senato col consenso di Antonio 208. È compreso da Ottaviano nella condanna degli assassini di Cesare, quantunque egli non abbia avuto parte nella congiura 248. Diviene il principale asilo dei proscritti 388. Inquieta i triumviri nel loro passaggio in Macedonia, e riporta su di essi qualche vantaggio XLVI. 26. La sua potenza si aumenta, dappoiche Murco gli conduce delle truppe 67. Dopo la battaglia di Filippi resta egli solo nemico del partito di Cesare 72. Fa proporre ad Antonio nu trattato di alleanza 115. Suo potere, suo carattere 116. Antonio lo ringrazia de' di lui servigi 123. Egli cagiona una carestia in Roma ed in Italia 135. Non si riduce che per forza a conchiudere un trattato con Ottaviano 138. Conferenza fra i tre generali 130. Condizioni del trattato vantaggiose a Sesto 140, e seg. Gioja estrema che apporta questa pace 142. I tre cari si danno de' conviti scambievolmente. Detto di Sesto ad Antonio 143. Tratto celebre della spa generosità 144.

Motivi di inimicizia fra Pompeo ed Ottaviano XLVI. 165. Mena abbandona Sesto per passare al servigio di Ottaviano 167. Sesto si dispone a ben accogliere Ottaviano, che portavesi ad attaccarlo 169. Battaglia navale presso Cuma 170. Altra battaglia presso lo scoglio Scilla, dove la flotta di Ottaviano è maltrattata 171. 172. Gli avanzi della flotta di Ottaviano essendo stati messi in rovina da nna burrasca, Sesto trascura di approfittare dell'occasione 173. 174. Trascura un' altra volta di approfittare di un disastro avvenuto alla flotta di Ottaviano 188. Agrippa riporta de'vantaggi sulla flotta di Sesto 100.

Egli stesso ottiene una vittoria navale su Ottaviano 191-Ultima battaglia in cui resta vinto senza speranza di rimettersi 195. Abbandona la Sicilia, e si rifugge in Asia 196. Sue ultime avventure, e sua merte funesta 248, e seg.

POMPONIO VEJENTANO (L.) così ignorante generale come infedele finanziere è battuto da Annone XXXI. 66.

Pontefice (sommo) estensione del suo potere XXIII. 130. Tiene le assemblee per l'elezione de tribuni del popolo XXV. 117. Non può uscir dall' Italia XXXII. 198. Primo gran pontefice, cui sia stato dato un comando fuo-

ri d' Italia XXXVII. 36.

Pontefici (Collegio de') incaricato di mantenere il ponte XXIII. 194. Numero de' pontefici 13 9. La loro dignità e quella degli auguri è comunicata al popolo, ed il loro numero è aumentato XXVII. 212. La loro nomina è trasportata al popolo XXXVIII. 42. Rimangono soli depositari delle leggi che concernono le cose sacre, ed il culto degli Dei XXVI. 100. Spregevole ed indecente decisione del loro collegio sul matrimonio di Ottaviano con Livia XLVI, 163.

PONTINIO (C.) pretore XLI. 219. Acqueta le sedizioni degli Allobrogi XLII. 226. Trionfa malgrado l'opposizione di Catone XLIII. 139. Cicerone proconsole di Cili-

cia lo prende per suo luogotenente 252.

PONTO (il). Regno d'Asia intieramente soggiogato da Lucullo XL. 142. Vedi MITRIDATE.

PONZIO COMINIO sale al Campidoglio assediato dai Galli, senz' essere osservato XXVI. 86.

PONZIO ERENNIO (C.) generale de Sanniti, li consola ed anima alla guerra XXVII. 133. 134. Trama un agguato ai Romani presso a Caudio, ove inciampano senz' avvedersene ipi, e seg. Rigetta i saggi avvertimenti di

suo padre sulla condotta, che conveniva tenere verso i Romani 137. I quali sono costretti ad accettare le tristi condizioni che loro vengono imposte 139, e seg. Li fa passare sotto il giogo, poscia li rimanda, dopo avere ritenuto seicento cavalieri per ostaggi della convenzione fatta co' consoli 142. 143. (Vedi Caudio) Gli vengono mandati indietro i due consoli, e tutti gli uffiziali ch'erano stati garanti del trattato. Egli ricusa di riceverli 150. È battuto insieme coll' armata, e fatto prigioniere XXVIII. 11. 12. È condotto in trionfo. Sua

facezia riguardo ai Romani 18. PONZIO AQUILA, tribune del popolo, offende Cesare



non alzandosi innanzi a lui XLV. 149. Entra nella congiura contro di lui 168.

POPILIO (C.) non salva gli avanzi dell'armata romana disfatta dai Tigurini se nen che passando sotto il giogo XXXVIII. 48.

POPILIO. uccisore di Cicerone XLV. 371. POPILLIO LENATE (M.) console disfa i Liguri, e li tratta assai severamente XXXV. 125, 126. La sua condotta è condannata dal senato ivi. Conseguenza della contesa su questo rapporto 128. 129. Viene nominato commessario il pretore Licinio, affinchè informi contro di lui ivi . Di ritorno in Roma , si toglie al giudizio per la facilità del pretore 130. Riflessioni sulla condotta del pretore 131, 132.

POPILLIO LENA (C.) è console XXXV, 128, Viene deputato ad Antioco per proibirgli di continuare la guerra contro l'Egitto XXXVI. 43. Fierezza di questo ro-

mano 44. 46.

Popolo; suo potere XXIII. 82. XXV, 8. Dipendenza scambievole tra esso, i consoli, ed il senato q. Appello dei decreti dei magistrati al popolo XXIV. 92. Leggi in di lui favore XXVIII. 24. La elezione de pontefici e degli auguri viene a lui deferita XXXVIII. 42. Ritirata del popolo sul monte sacro XXIV. 161. Rinnione col senato 164. Carattere di moderazione del popolo 169. Si disonora appropriandosi un territorio rapporto al quale era stato preso per giudice degli Ardeati XXV. 153. Dimanda di essere trasportato a Veja XXVI. 46. ( Vedi Tribuni del popolo, e plebei).

PORCIA moglie di Bruto . Suo sorprendente coraggio . Suo marito la mette a parte della consiura contro Cesare XLV. 169. 170. Suo distacco da Bruto 244. Sua

morte XLVI. 62. PORCIO. Vedi CATONE.

PORCIO LECA (M.). Gatilina tiene in casa di lui un'as-

semblea XLI. 196.

PORSENNA re d'Etruria, imprende di rimettere sul trono i Tarquinj XXIV. 98. S'impadronisce del Gianicolo, marcia verso Roma oo. E l'assedia 101. Scevola vuole ucciderlo, e falla il colpo 102. Si conchiude la pace 106. Sua estimazione pei Romani 107. Suo elogio ivi. 108. Contegno de'Romani riguardo ai di lui sudditi 100. Manda a Roma ambasciatori per sollecitare il ristabilimento de' Tarquini 110.

Porta , origine di questa parola XXIII. 71.

Portico di Ottavia XLVI. 267.
Porto Giulio , formato dall'unione de' laghi Lucrino ed
Averno XLVI. 176. 177.

POSIDONIO filosofo riceve presso di se Pompeo, e conversa seco lui malgrado i dolori della gotta XLI. 93.

POSTU MIA vestale, viene citata in giudizio XXIII. 144. POSTU MIO (A.), dittatore, guadagna la battaglia del lazo Regillo XVIV. 130, e seg.

POSTUMIO TUBERTO (A.). Dittatore riporta mas grande vittoria sugli Equi e sui Volcci XXV. 210. 211. Non è probabile ch' egli abbia fatto morire sao figlio ivi. POSTUMIO REGILLENSE (M.) uno de tribum militari, à lapidato dalla sua armata. Punzicione di questo

delitto XXV. 247, e seg.

POSTUMIO ALBINO (\$\sigma\_s\sigma\_s\) console XVIII. 101. Console la neconda volta, cade in un imbocacta che gli associale la neconda volta, cade in un imbocacta che gli avea de la dichiacra sulla la convencione ch' egli avea f.tro a Gaudio, e dissanda di essere rimandato ai Sanniti insieme copii altri maileradori del tratato 1/47, 148. Pozzio ricuta di riceverlo 150. Soperchieria puerile di Postumio ipi. (Vedi Caudio).

ibr. (\* ed. Caudo) (\*). (\*), console XXVII. 204. Console DSTUMIO MEGELLO (\*), console XXVII. 204. Console Is seconda volta 251. Trioda di sua autorità privata 263. Essendo interte, nominasi egli stesso convole per la terza volta XXVIII. 12. Contrasto fra lui e l'abito Gargite ch'egli obbliga di partire dal Sannio 15, Prende molte piazze in questo pace 16. É accusato innanzi al popolo all' netire del Consolato 16. Candananto 18. 19.

POSTUMO (L.), console XXIX 72. È nominate console un'altra volte 80. Riduce Teuta regina dell'Illirio a chieder la pace 82. Designato console la terza volta rimane schiacciato nella Gallia con tutti i suni soldati dalla caduta d'una selva XXX. 179. 180. Duolo ia

Roma 181.
POSTUMIO PIRGENSE (M.), pubblicano è accusato e
punito severamente per le sue frodi XXXI. 71. 74.
POSTUMIO ALBINO (Sp.), console scopre e punisce

il fanatismo abbominerole dei baccanali XXXV. 30, e

POSTUMIO ALBINO (Sp.), console XXXVII. 212. Giugurta non curasi de di lui attacchi 215. Suo fratello passa sotto il giogo 217. Sp. Postumio è condannate 219. POTINO ministro del giovane Tolomeo re d'Egisto XLIV: 210. Suoi disgusti con Cesare 243. Il quale lo fa uccidere 249.

POTIZJ . PINARJ, due famiglie incaricate de' sagrifizi in onore di Ercole XXIII. 58. La prima di esse è estinta in una maniera che ritiensi qual punizione divina XXVII. 184.

Poverta oporata e rispettata da' Romani XXV. 62. Esempli di Publicola XXIV. 113. Di Menenio Agrippa 181. 182, Di Cincinnato XXV. 42. 43. 54. Di Curio Dentato XXVIII. 20. Di Fabricio 50. Di Regolo 106. Di Tuberone XXXVI, 89. Quanto fosse in onore anche al tempo della seconda guerra punica XXXI. 131.

PRAASPA capitale del re de' Medi , assediata da Antonio XLVI. 223. Cattivo successo di quest'assedio 227.

Prefette, Prefettura. Prefetto di Roma XXIII. 70. De'viveri XXV. 100. Prefetto mandato a Capua XXVII. 178. Cosa erano le prefetture in Italia ivi.

PRENESTE è assediata per comando di Silla XXXIX. 152, e seg. Essa si arrende 168, Strage ch'egli vi fa 170. Pretesta . Vedi Vesti de Romani.

Pretori, Pretura. Istituzione di questa carica XXVI. 180, Descrizione delle loro funzioni, e maniere di amministrare la giustizia in Roma 184, e seg. Primo plebeo che sia stato fatto pretore XXVII. 100. Si crea un secondo pretore XXIX. 50. Ne vengono creati quattro per la prima volta 91. Poi sei XXXIII. 185. Cangiamento nel governo rapporto a questi magistrati XXXVII. 13. 14. Legge per obbligarli a giudicare conforme al loro editto XL. 247. 248. Pretori, cui Cesare accorda gli ornamenti consolari XLV. 136.

Prigione fabbricata in Roma da Anco XXIII, 105.

Prigionieri fatti a Canne da Annibale, Il senato ricusa di riscattarli. Vedi Canne .

Primavera sacra XXX. 41. Primipili. Uffiziali di guerra XXXV. 173.

Principe del senato XXV. 176. Contese fra i censori sulla scelta d'un principe del senato XXXII. 22.

PROCA re d' Alba XXIII. 63.

START.

Procella orribile, che impedisce due volte ad Annibale ed ai Romani di combattere XXXI. 103. 104. Altra che incomoda molto l'armata di Cesare XLV. 28. Processioni XXVI, 215.

PROCILIO vecchio tribuno del popolo è accusato con due de' suoi celleghi e condapnato XLIII. 151,

Proconsole . Il primo cui l'esercizio dell'autorità militare sia stato prorogato sotto questo titolo è Publilio Filone XXVIII. 113. I proconsoli perdevano il loro potere mettendo il piede in città XXXI. 102.

PROCULEJO, cavaliere romano, mandato da Ottaviano prende Cleopatra viva XLV1 362.

PROCULO GIULIO . Vedi GIULIO .

Prodigi avvenuti sotto il regno di Tullo Ostilio XXIII. 186. Altri sorprendenti prodigi XXV. 26. Parere di Tito Livio su di essi ioi . 27. XXXV. 212.

Pronome. Vedi Nome.

Proscrizione di Silla XXXIX. 160, e seg. Proscrizione de' triumvici XLV. 361, e seg.

PROSERPINA: danaro tolto al suo tempio a Locri, ed espiazione di questo sacrilegio XXXIII. 132. Provincie: cosa fossero presso i Romani XXIX. 40.

PRUSIA, re di Bitinia. Antioco procura di trarlo al suo

partito XXXIV. 134. Le lettere di Scipione lo determinano a darsi al partito de Romani 135. Vuole dare in mano ad essi Annibale, il quale si uccide XXXV. 67 Sua viltà verso i Romani XXXVI. 76.

Pubblicani: chi essi erano. Dissertazione su tale rapporto XXX. 18. e seg. Frode ch'essi commisero, severamente punita XXXI. 71, e seg. Severità di Scevola riguardo a loro XXXVIII. 127, 128, Orribili vessazioni ch' essi esercitano in Asia XL. 132. Lucullo li reprime. Loro lagnanze ivi , 233. Affare de' pubblicani sul quale Catone e Cicerone sono di diverso parere, e che Cesare conduce a fine XLII. 44. 45. 66. 82.

PUBLICOLA . Vedi VALERIO .

PUBLILIO VOLERONE . Vedi VOLERONE .

PUBLIO FILONE (Q.), console XXVII. 93. Dittatore porta delle leggi contrarie al senato o/a. Primo pretore plebeo 100. E console la seconda volta 108. Gli viene prorogato il comando, quantunque fosse spirato il suo consolato ivi. Trionfa non essendo più in carica 113. Console la terza volta, vendica i Romani dell' affronto che avevano ricevuto a Caudio 147, e seg. E console la quarta volta 176.

Pudicizia Patrizia (capella della) XXVII. 241.

Pudicizia Plebea. Altare innalzato in suo onore XXVII.241. PULFIO, centurione dell' armata di Cesare. Tratto singolare di emulazione tra lui e Vareno, altro centurione XLIII. 58. 59. Tradisce Gesare XLIV. 118.

Punica (guerra) . Vedi Cartaginesi.

Punizioni date da' censori ai cittadini, che aveano dato motivo di disgusto XXV. 177. 178. Esempio 179, e seg. Moderazione de Romani nelle punizioni XXVI, 23.

PUPIO PISONE (M.). Vedi PISONE.

Purgazione della flotta d' Ottaviano XLVI. 186. 187.

Quadrante . Vedi Orologio .

Quadro di Aristide. Vedi ARISTIDE, Semplicità del console Mummio rapporto ai quadri presi a Corinto XXXVI. 163.

Quartieri, e tribù della città di Roma XXIV. 7.

Questioni perpelue. Loro istitucione XXXVII. 14.

Questura, Questori. Origine e prima istitucione di questa magistratura XXV. 236. 237. Vengono nominati due questori per l'armata, oltre ai due ch'erano per la città 234. Il loro numero è raddoppiato, e portato fino ad otto XXVIII. 110, Silla gli accresce fino al numero di venti XXXIX. 183. Cesare ne crea quaranta XLV. 135. Descrizione sommaria delle loro funzioni XXV. 236, e seg. Questa carica era il primo grado per arrivare alle grandi magistrature 238. I plebei vi pervengono 253. Questura data ad un fanciullo XLVI. 161.

Quinari , monete d'argento XXX. 80.

Ozintilis, nome dato anticamente al mese di luglio XLV. 131.

Quinzj ( famiglia de') trasferita da Alba in Roma XXIII. 183. QUINZIO CAPITOLINO (T.), console rafirena l'animosità di Appio suo collega XXIV 267. La sua armata lo serve con zelo contro gli Equi, mentre che quella di Appio si lascia battere 274. 275. E fatto console una seconda volta 278. Poi una terza 280. Poi una quarta. Suo bel discorso universalmente applaudito, in cui si lagna delle turbolenze domestiche XXV. 143, e seg. Marcia contro i Volsci e gli Equi, e li vince 140, e seg. E nominato console per la quinta volta. Suo elogio 186. 188. Console la sesta volta nomina dittatore Cincionato, onde reprimere Sp. Melio 192. 193.

QUINZ: O CINCINNATO ( L. ), non avendo potuto salvare dalla condanna Cesone suo figlio, ritiresi alla campagna XXV. 31. Viene tratto dall' aratro per farlo console. Sua fermezza. Discorso contro i tritunai. Acquesa i tumulti, e la sua amministrazione viene generalmente approvata 42. e seg. Rictusa di rimanere in carica, e ritorna all'aratro 43. Creato dittore, libera il console Minacio rinchiuso nei proprio campo degli Equi, sharaglia l'istinateo, tronfa, e dimette la sua carica al fine di sedici giorni 54, e seg. Non accetta le ricompense che gli rengono offerte 61. Impegna i consoli ed i patrigi a prendere le arani insieme col lore clienti ed amici per piccare d'onore il popolo 62. È create ditattore per prevenire i cattuti disegni di Melto, il quale avea in mente di farsi re 193. Prende le difese di Servillo Alla, che avea uccio Melio 104, e seg.

QUINZIO (Cesone) figlio di Cincinnato s' oppone alla legge Terentilla, ed è condannato all'esilio XXV. 28, e

seg. Viene richianiato 61.

QUINZIO CINCINNATO (L.) altro figlio di Cincinnato, tribuno militare XXV. 199. Generale della cavalleria sotto il dittatore Mamerco Emilio 201.

QUINZIO CINCINATO (T.) altro figlio di Cincinanto console, non va d'accordo col suo collega XV. 207-208. Combatte valorosamente 210. E console per la seconda volta 212. Tribuno militare 213. È batuto da' Vejenti izi. Distingarej nel combattimento sotte Mam. Emilio distatore 216. E accusato ed assolto 251.

QUINZIO (T.), costretto di mettersi alla testa de soldati romani ribellatisi a Capua, si conduce con sag-

gezza ammirabile XXVII. 67. 70, e seg.

QUINZIO CRISPINO (?), console XXXII. 60. Ricere una pericolosa ferita 66. Previdenza di questo console onde impedire cle Annulae non abusasse dell'aneilo di Marcello ch' era cadnto tra le sue mani 65. Serive al senato, per sanunziargil la morte di Marcello. Differenti ordini ch' egli riceve 71. Muore pelle ricevute ferite 72.

QUINZIO CRISPINO (T.). Sua singolare tenzone can-

tro Badio di Capua XXXI. 89, e seg

QUINZIO FIAMININO (T.) simanda il consolato, e l' ottene malgrado le difficoltà che gli si oppongono. Carattere di questo romano XXXIII. 163, e seg Gioulziosa riflessione di Pituraro rapporto a lui 165 165. Parte da Roma, e pervene al la ramata nell' Epiro 167. Preade la determinazione di undare a cercar di Fidippo nelle streve in cui erasi trincierato ivi. 168. Reu lesi padrone di parecchi paesi e città, parte per amore, parte per forza 172 Dopo il suo consulato gli viene prorogate il comando 186. Conferenze fra lui e Filippo affatto infruttuose ipi , e seg. Stringe alleanza con molti popoli della Grecia 189. 190. Riporta su Filippo una celebre vittoria presso a Cinoscefali 194, e seg. Gli accorda un abboccamento 202. Gli alleati deliberano se si debba accordare la pace o Filippo ivi . La pace è conchiusa 205. Il progetto è spedito a Roma, ed approvato. Vengono deputati dieci commessari onde regolare gli affari della Grecia 206. Condizioni del trattato 207. Gli articoli della pace sono pubblicati ne'giuochi istmici. Trasporti di gioja cui si danno in preda i Greci, sentendo, che viene loro resa la libertà 209, e seg. Riflessioni su questo grande avvenimento 211, e seg. Quinzio percorre le città della Grecia 213. Dietro al rapporto che fanno i dieci commessari al senato rispetto a Nabide, si lascia Quinzio padrone di fare o no la guerra a questo tiranno 219. In un'assemblea degli alleati tenuta a Corinto viene dichiarata la guerra a Nabide 221. Quinzio si avvicina a Sparta per istringerla di assedio ivi. Ha una conferenza con Nabide 224. Determina gli alleati ad accordargli la pace 225. Si propongono le condizioni a Nabide 226. Le quali non sono da lui accettate, e quindi Quinzio incalza fortemente l'assedio 227. Nabide si sommette, ed ottiene la pace 220. Avendo Argo ricuperato la libertà, Quinzio vi presiede ai giuochi nemei 230. Scontentamento degli alleati per la pace accordata a Nabide ivi . 231. Bel discorso del Romano nell'assemblea degli alleati tenuta a Coriuto 232, e seg. Gli schiavi romani sparsi per la Grecia gli sono restituiti 234. Fa uscire te guarnigioni romane dalle cittadelle di Corinto, di Calcide, e di Demetriade 235. Regola gli affari di Tessaglia ivi. Ritorna a Roma, e vi riceve l'onore del trionfo 236. Chiede il consolato per suo fratello, e la vince su Scipione, che lo dimandava per Nasica XXXIV. 48. Circonspezioni di cui usa per ridurre al dovere gli Etoli 61. Suo discorso nell' assemblea degli Achei 73, e seg. Salva Naupatto assediata dal console Acilio 102, e seg.

QUINZIO ( L.), fratello di T. Flaminio, assedia Corinto, ed è costretto di levare l'assedio XXXIII. 1792. È no minatoconsole inforza del credito di suo fratello XXXIV. 40. Viene degradato, e scacciato dal senato da Catone ceusore XXXV. 50.

QUINZIO (L,) suocero di Pollione proscritto, e di Pol-

241

lione designato console XLV. 367. Morte di Quinzie

Quirinale (monte), è aggiunto all'estensione di Roma XXIII, 111.

QUIRINO, nome di Romolo XXIII. 125. Se ne consacra il tempio da Papirio cursore XXVII. 278.

Quiriti, perchè sia stato dato questo nome ai Romani XXIII. 110.

## R

RABIRIO, accusato di avere ucciso Saturnino, è difese da Cicerone XLI. 168, e seg.

Ramnenses, o Ramnes. Antica tribu stabilita da Romolo XXIX. 126.

RAMNO gladiatore, cui Antonio fa promettere di ucciderlo, allorche egli lo esigesse XLVI. 242. RASCO. Vedi RESCUPORI.

Re: difficoltà per eleggerne uno dopo la morte di Romolo XXIII. 137. Espulsione de re XXIV. 50, e seg. Rillessioni sui diversi caratteri de re di Roma 64, e seg. Si giarra di non ricercerne mai a Roma esperapermette di uccidere quello che vuol farzi re regger de di 59. CASSIO. 59. MELIO e MARIJIO CAPITO. LINO). I re giudicavano essi stessi le questioni XXIII., 220.

Re sagrificatore stabilito dopo l'espulsione de're XXIV.

REA SILVIA, figlia di Numitore, messà nel numero delle vestali, diviene madre di Romolo e Remo XXIII. 64. È messa in prigione ivi.

REGGIO, strage orribile di tutti i cittadini di questa città fatta da una guarnigione, che vi aveano mandato i Romani XXVIII. 43. 44. Severa vendetta di un tale delitto 102.

Regillo (Iago) celebre per la vittoria che vi riportarono i Romani sui Latini XXIV. 130, e seg.

REGOLO ( C. Atilio ) è levato dall' aratro per essere fatto console XXVIII, 185.

REGOLO (M. Atilio) console XXVIII, 106. Console la seconda volta guadagna col suo collega sui Cartaginesi la celebre battaglia di Ecnomo 190, e seg. Passa in-

7 - 1.2 mg

Africa collo stesso, e vi riporta vantaggi considerabili 104, e seg. Il senato gli accorda il comando in Africa in qualità di proconsole 195. Dimanda un successore, affine di poter andare a coltivar le sue terre 106. Combatte il serpente di Bagrada 108. Batte i Cartaginesi e prende Tunisi 190. 200. Offre ad essi condizioni di pace, che vengono rigettate ivi. È battuto da Xantippo e fatto prigioniere 205. 206. Accompagua in Roma gli ambasciatori de' Cartaginesi 226. Consiglia i Romani a non fare il cambio de prigionieri 227, 228. Ritorna a Cartagine, ove spira în mezzo ai più crudeli tormenti 230. Riflessioni sulla di lui fermezza e sofferenza 231. 232. Cartaginesi dati in balla al risentimento di Marzia sua moglie ivi . 233.

Religione : principi de Romani in tale rapporto XXIII. 88. 80. Sotto quale aspetto la considerava Numa 135. e seg. Rispetto ch'egli ne ispira ai Romani 151. Araldi per le ceremonie religiose 149. Il di lei culto trascurato souo Tullo Ostilio è ristabilito sotto Anco Marzio 188. Scrupoli che fanno nascere i senatori rapporto ai comizj XXVI, 28. 29 Proibizione d' introdurre Dei stranieri in Roma XVIX. 125. Novità represse da' magistrati XXXI. 67. Nuove superstizioni proscritte XXXVII. 16. Vittime umane 164. Esse sono proibite XXXVIII. 120. Due consoli si dimettono a cagione d' una mancanza di formalità nella loro elezione XXXVI. 100. Tribuno del popolo punito per avere mancato di rispetto al gran pontefice 101.

REMESI, capi d'una delle due fazioni che dividevano la Gallia XLII. 202.

REMO. Vedi ROMOLO.

Rendite del popolo romano XXX. 12, e seg. Vedi Imposte .

RENO, piccolo fiume vicino a Bologna. Conferenza tra Ottaviano, Antonio e Lepido nell'isola del Reno XLV. 355, e seg.

RENO: descrizione del ponte, che fa costruire Cesare su questo fiume XLIII. 22, e seg. Egli lo passa una seconda volta 70. Agrippa luogotenente di Ottaviano è il secondo romano dopo Cesare, che varça questo fiume XLVI. 175.

RESCUPORI re d'un cantone della Tracia XI.VI. 3. Serve nell'armata di Bruto e di Cassio, e suo fratello Rasco in quella de' triumviri 28. Rasco impedisce che Norbano o Saxa siano sorpresi dal di lui fratello 31. · Rescapori apre una strada a Bruto ed a Cassio sttraverso d'un bosco impraticabile ivi .

RETOGENE numantino, esce dalla città di Numanzia per andere ad implorare il soccorso degli Arvaci XXXVI. 231. Sua morte 234.

Retori latini: decreto de censori contro di essi XXXVIII. 146. 147.

Ribellione . Vedi Sedizione .

Riconoscenza: bella idea che ne avea Cicerone XLIII. 127, e seg.

Ritirata del popolo sul monte sacro XXIV. 161. De' soldati del popolo sul monte Aventino : poscia sul monte sacro XXV. 110, e seg. Del popolo sul Gianicolo XXVIII,

RODANO: passaggio celebre di questo fiume fatto da Annibale XXIX. 183, e seg. Mario scava un nuovo canale

a questo fiume XXXVIII. 59.

RODIANI: mandano un' ambasciata ad Antioco, onde distoglierlo dall'unirsi a Filippo XXXIV. 35. La loro flotta, che andava a reggiugnere quella de' Romani è disfatta da Polissenida 125. Essi ne allestiscono un'altra 126. Altra flotta destinata al servizio de' Romani nella guerra di Perseo XXXV, 183, Questo principe invia loro un' ambasciata, che nulla ottiene ivi . Mandano ambasciatori a Roma in favore di esso 224. Risposta del sensto al loro insolente discorso 226. Alcuni ambasciatori romeni portansi presso di loro. Su'loro discorsi i Rodiani condannano a morte tutti quelli che si erano dichiarati in favore di Perseo XXXVI. 44. 45. I loro deputati sono male accolti in Roma. Loro aringa 57, e seg. Catone dichiarasi in favore di essi 60. Risposta del senato 63. Finalmente loro si accorda l'alleanza 64. Loro fedeltà nel tempo della guerra di Mitridate XXXIX. 58- Il quale assedia Redi inutilmente 59. Flotta mandata da' Rodiani in ajuto di Pompeo XLIV. 208. Predizione d'un remigante di questa flotta ivi . Ricusano di ricever Pompeo nella di lui fuga 216. Loro cieca fiducia. Sono soggiogati da Cassio XLVI. 10. 11. Il quale li tratta severamente, e saccheggia i loro tesori, senza neppure risparmiarla ai templi ivi. 12. Sono ricompensati da Antonio 101.

ROLLIN (Carlo) antore di quest'opera. Suo elegio. Volume I. Storia antica, pag. vii. e seg. Suo av-

vertimento XXVIII. 111, e seg.

ROMA, qual giudizio si debba fare degli avvenimenti che

hanno preceduto e seguito la sua fondazione durante un certo spazio di tempo XXIII. 53, e seg. Anno della sua fondazione 71. La sua estensione è aumentata da Romolo 111. Le sue mura sono rialzate da Tarquinio Prisco 213. É accresciuta da Servio, e divisa in quattro quartieri XXIV. 6. È assediata da Coriolano 218. Presa ed abbruciata da Galli XXVI, 76, e seg. ( Vedi GALLI) . Riflessioni su questo fatto 94. E rifabbricata 106. Sono richiamati i cittadini stabiliti a Veja 112. Grande incendio XXXI. 61. Annibale marcia contro Roma qq. (Vedi ANNIBALE) I censori fanno lastricare le strade XXXV. 136. Il suo ricinto è ingrandito da Silla XXXIX. 184. E abbellita da Ottaviano XLVI. 212. Opere di Agrippa per comodità ed ornamento di Roma 263, e seg. Templi innalzati a questa città come ad una Dea 392.

ROMANI. Idea generale della repubblica romana divisa in tre età XXIII. 4, e seg. Principi di politica e principali caratteri dei Romani 7. Rispetto per la religione e pel culto degli Dèi 8, e seg. Amor della patria 10. 11. Amor della libertà 12. 13. Passione per la gloria ivi. 14. Desiderio di dominare ivi. 15. Qual fosse la costituzione della repubblica romana ivi . Due corpi dello stato ivi . Dissensioni continue tra il senato ed il popolo, utili all' uno ed all' altro ivi, e seg. Moderazione ammirabile del popolo romano 19, e seg. Saggezza, prudenza e gravità del senato romano 22, e seg. Massime e costumanze lodevoli stabilite sin dal cominciamento della repubblica 25. Attenzione continua di moltiplicare il numero de' cittadini 26. 27. Popoli latini attaccati in un modo particolare alla repubblica romana 29. Qualità guerriere del popolo romano ivi. 30. Gioventu romana avvezzata per tempo alle fatiche ed ai travagli ivi . 31. Emulazione insorta tra le milizie a cagione delle lodi, e dei premi ivi, e seg. Rigore della disciplina 33. 34. Costanza nei maggiori pericoli e nelle maggiori disavventure ipi. 35. Inconveniente della mutazione de'generali, compensato con altri vantaggi ivi . 36. La lentezza delle conquiste è stata la salute della repubblica 37. Cagione dell'alterazione degli antichi costumi ivi, e seg. Prodigiosa estensione dell'impero romano 42. La fondazione e l'accrescimento della repubblica romana devono attribuirsi ad una cura particolare della Provvidenza Divina sopra quest'impero 43, e seg. Benche viziose e false fossero le vittà de Romani, Iddio ha voluto ricompensarle colle conquiste 48, e

Incremento de' Romani sotto Romolo XXIII. 87. Predizioni della loro grandezza 120. Principi del loro governo 161. ( Vedi Religione ) . Gelosia de popoli vicini contro di essi 201. Loro carattere 212. Loro incremento sotto Servio XXIV. 18, e seg. Si sentono destinati ad essere i padroni del mondo 48. Loro numerazioni ad ingrandimento sotto il consolato di Publicola 93. Al principio della seconda guerra punica XXVIII. 152. Severità rapporto ai costumi. Quanto contribut alla loro grandezza XXV. 181. Loro moderazione nelle punizioni XXVI. 24. Suppliej in uso presso di essi 191, e seg. Estimazione che avea Porsenna de Romani XXIV. 107. Come pure Pirro XXVIII. 51. Loro nobile fierezza, e ciò che pensava di essi Cinea 71. Loro procedura obbligante verso i sudditi di Porsenna XXIV. 109. Loro moderazione riguardo a' Vejenti XXV. 258. Accanimento de' popoli limitrofi contro di essi , dopo la presa di Roma fatta dai Galli XXVI. 100. Rifiutansi di soccorrere i Campani contro i Sanniti loro alleati XXVII. 46. Paragone fra essi ed Alessandro il grande 163, e seg. Cosa pensassero dell' usura 24, e seg. Loro disinteresse (Vedi Povertà). Si danno al mare ( Vedi Marineria ) .

Zelo de' Romani per la gloria della repubblica XXIX. 26. 27. Loro fermezza nella prima guerra punica 35. 36. Riflessioni sulle loro guerre continue 69, e seg. Uso che serviva ad eccitare l'emulazione fra essi XXXV. 174. Numero delle truppe ch'essi erano in istato di mettere in piedi al tempo della guerra de Galli, poco prima dell'arrivo di Annibale in Italia XXIX. 94, e seg. Si sono impadroniti di tutta l'Italia 117. Fedeltà ammirabile de'loro alleati XXX. 48. Riflessione sulla loro condotta verso i generali che aveano male riuscito 138, e seg. Amore di patria, di cui diedero saggio in una mancanza di danaro 227. Prove ammirabili dell'amore del pubblico bene date da parecchi privati 264. 265. Loro dolcezza verso i popoli conquistati, per affezioparseli XXXII. 46. 47. Fedeltà nella restituzione delle somme prestate alla repubblica da' privati 227. Paragone del governo di questa repubblica con quello di Cartagine al tempo della seconda guerra punica XXXIII. 116. Essa è il rifugio de re e de popoli 122. Ammirazione della loro magnanimità e generosità presso i popoli vinti 211. Astuzia condannata dagli antichi senatori

XXXV. 184. 185. Riflessioni sulla lore condotta riguardo alle repubbliche greche, e ai re st d' Europa che di Asia, e nello stesso tempo sul rapporti che hanno questi avvenimenti allo stabilimento della Chiesa cristiana XXXV. 168, e seg.

Principio del lusso presso i Romani XXXI. 169, e ser. Quanto vi ha contribuito la conquista dell'Asia XXXIV. 167. Fino a qual punto sia giunto in Roma XLII. 320. 321. ( Vedi Lusso ) . I loro magistrati cominciano a vessare gli alleati, e si allontanano dalla equità e dalla moderazione, che loro aveano fatto tanto onore XXXV. 145. Diversi esempi 146. Riflessioni sul cambiamento avvenuto ne' costumi e nel governo 153. Loro ingiusta politica XXXVI. 53. 65. Riflessioni sulla loro condotta nella distruzion di Cartagine 123. Ritratti che fa di essi Sallustio al tempo della guerra di Giugurta XXXVII. 220. e seg. Estorsioni de loro magistrati nelle provincie XXXVIII. 126. Ammirabile condotta di alcuni di essi 127. Riflessioni sullo stato della repubblica al tempo della guerra di Mario XXXIX. 23. Fallimento universale 120. Corrusione ne' giudizi XL. 195. Stato violento della repubblica negli ultimi tempi 249. Corruzione de' costumi al tempo di Catilina XLI. 102, e seg. Prima eccasione in cui le truppe romane portano le armi contro la loro patria XXVII. 73.

ROMOLO e REMO, loro nascita XXIII. 64. Sono esposti per comando di Numitore, e salvati da Faustolo 65. Loro gioventa 66. Sono presi dai ladri ivi . Sono riconosciuti, uccidono Amulio, e rimettono il loro avo sul trono 67, 68. Imprendono di fabbricare una città ivi. Romolo uccide Remo 69. Fabbrica la città di Roma 70. Convoca un' assemblea per deliberare sulla qualità di governo che vi si dovesse stabilire 71. Egli è eletto re 72. Baleno subitaneo , riguardato come un felice presagio 73. Prende dodici littori 77. Divide il popolo in triba ed in curie 78. Stabilisce il senato 79. Prende una guardia e le dà il nome di Celeri . Origine de' cavalieri romani 80. Ordine del governo che stabilisce 81. Permette ai padri di esporre i loro figli 85. Apre un asilo 86. Accorda il diritto di cittadinanza ai popoli vinti 87. Legge rapporto ai matrimoni 90. Potere che accorda ai padri sui figli qu.

Romolo manda a chiedere ai popoli vicini le loro figlie in matrimonio, e riceve un rifiuto XXIII. 99. Ne fa rapire un qualche numero durante i ginochi 101. Gousola le figlie rapite 103. Disfà i Ceninesi, accide il loro ce, e riporta le spoglie opina ivi. Alsa un tempio sul campidoglio a Giove Ferettrio 104. Vince gli Antennati, ed i Crustumini 105. Arresta la fuga dei snoi soldati nella guerra de' Sabini 1, e fa voto di fabbricare un tempio a Giove Statore 107. 105. Regna insisme con Tazio re de'Sabini 1.0 Aumenta il numero dei senatori 111. L'estensione di Roma ivi. Regna solo dopo la morte di Tazio 112. Assedia Fidene, e se ne impadronisce 115. Sbaraglia i Cameriani 116. Marcia coutro i Vejenti e li disfà ivi. Sua morte 1 als Cagione di essa 123. 124. Suo elogio ivi. È posto fra gli Dei 119. Se gli arige un tempio sotto il nome di Quirino 125.

ROSCILLO ed EGO uffiziali galli del seguito di Cesare, disertano, e passano nel campo di Pompeo XLIV. 176.

177.
ROSCIO (Sest.) è difeso da Cicerone XXXIX. 193.
ROSCIO il comico istruisce Cicerone nella declamazione
XXXIX. 197.

ROSCIO OTTÓNE (L.) tribuno del popolo. In passare una legge rapporto ai cavalieri romania XL. 263. Si oppose alla legge di Gabinio che dava a Pompso il comando de mari XLI. 11. Resendo pretore è heffeggiat dal popolo. Cicarone console acqueta questo tnambo 167. ROSSANE socalel ai dilitridate, costretta da esso a mo-

rire fa mille imprecazioni contro il fratello XL, 124.

Rostra. Tribuna delle aringhe, perchè così chiamata

XXVII. 99.

RUBICONÉ piccolo ruscello in Italia, celebre pel passaggio di Cesare XLIV. 38. 39. Ottaviano lo passa ei pure marciando alla volta di Roma XLV. 326. RULLO (P. Servillo) propone una nuova legge agraria,

di cui Cicerone impedisce l'effetto XLI. 158.

Rupe Tarpeja XXIII. 107.

RUPILIO (P.) console, termina la guerra degli schiavi in Sicilia XXXVH, 33. Egli era di basso liguaggio, ed era stato ministro dei gabellieri 34. 35.

RUTILIA, sorella di Rutilio, madre di Cotta, segue suo

figlie esiliato XXXVIII. 181.

RUTILIO ( P. ) accuss Scauro di breglio, e poscia n'à accusato egli stesso XXXVII. 155. 156. È scello per luogotenente generale da Metello Namidico 223. È console XXXVIII. 51, Esercita e disciplina perfettamente le sue trappe 55. È luogotenente generale sobo Sevenda proconsole d'Asia 127. Condannato ingiustamente va da

per se stesso in esilio 152, e seg. Invitato da Silla a ritornare a Roma, ricusa 154. Scappa alla strage de' Romani fatta per comando di Mitridate XXXIX. 57. Orribile calunnia di Teofane contro di lui ivi. 58.

RUTLIO LUPO (P.) console. Suoi sospetti ingiusti contro parecchi nobili XXXVIII. 189. Rigetta il consiglio di Mario, combatte, è vinto ed ucciso dagli alleati 190. 191. Costernazione che cagiona in Roma la vista del di lui cerpo iri.

RUTULI XXIII. 60.

## S

SABINE, loro rapimento XXIII. 101. Esse separano le

due armate 108, e seg.

SABINI (i) dichiarano la guerra ai Romani per vendicare il ratto delle loro figlie XXIII. 106. Si impadroniscono con astuzia della esittadella di Roma ivi. Conchiudono un trattato ce' Romani 110. Tullo riporta su il essi una vittoria 184. Loro guerre co' Romani sotto Tarquinio Prisco 204. Sono disfatti e si sommettono 211. Loro guerre sotto il consolato di Publicola XXIV. 112. Approfittano del torbidi eccitati da' decemviri per attaccare i Romani XXV. 91. Vinti da Curio Detatato, si arrendono, ed acquistano il diritto di cittadinanza romana XXVIII. 19.

SABINO (Tiurio), luogotenente di Cesare vince tre popoli alleati de Veneti XI-III. 8, e seg. Perisce con una legione romana, e ciuque coorti per la perfidia di Am-

biorige 54. SABINO . Vedi CALVISIO .

Sacerdote, chiamato Flamen Dialis XXIII. 13g. Ve n' erano due altri simili, l'uno per Marte, l'altro per Quirino o Romolo izi. Essi non poteano allontanarsi da Roma XXIX. 2g. Numero de'sacerdoti aumentato soverchiamente XLVI. 38d.

Sacrifizio empio e crudele che fanno i Romani per appagare gli Dei XXIX. 92. (Vedi Vittime umane).

Sacriportus: luogo presso il quale il giovane Mario è disfatto da Silla XXXIX. 150.

Sacre ( Monte ) . Vedi Monte .

SACULIONE buffone prigioniero di Bruto si procaccia la morte per le sue cattive facesie XLVI. 48. SIDALO, re d'un cantose della Tracia XLVI. 5.
SAGUNTO, SAGUNTINII : aleati de Romani, presi nominatamente in considerazione nel trattato fra i Romani
ed Asdroble XXIX. 90. Annibale si dispone ad assediare Sagunto 145. Ne forma l'assedio ivi. I Romani
gli mandano ambasciatori per farlo desistere dall'impresa
1450, Alorco tenta invano di condurre i Saguntini ad su
aggiustamento 156. La città è presa e rovinata 159.
Costernazione e turbolenza che cagiona a Roma tale
notiaia 150. Sagunto à ristabiliti ad 8 cipiponi XXXI. 55.
Ambasciatori de Sagunto i ristabiliti ad 8 cipiponi XXXI. 16.
XXIII 175, e seg. Altra ambasciata XXXIII. 62.

St. AXXII. 1703 e 3eg. Anna almostenta axXIII. 02.
SIA.PIA è tolta ai Cartaginesi da' Romani, e la gnarnigione è scunata XXXI, 192. Aunibale vuole impadronirene con frode, e cade in un agguato XXXII. 59. 70.
SALASSI viuti dal console Ap. Clandio, il quale triofañ
col soccorso di sua figlia restale XXXVII. 22. 25. So-

no soggiogati da Valerio Messala XLVI, 260.

SALENTINI (i), sono disfatti dal console Volunnio XXVII. 203.

SALJ, sacerdoù istituiti da Numa XXIII. 145. 147. Saline, scavate da Anco Marzio XXIII. 194.

SALLUSTIO lo storico, tribuno del popolo, e nemico personale di Milone XLIII. 152. È degradato di senatore a motivo delle sue dissolutezze 275. Cesare lo crea pretore XLIV. 305. Poscia è fatto governatore di Numidia. Vessazioni che vi esercita XLV. 73. Giudizio su

questo autore XXXVII, 173. 174. SALLUVI. Vedi GALLIA Transalpina.

SALONA, cità d'Illirio. Assedio ch'ella sostiene XLIV.

276. 277. È presa da Pollione XLVI. 129-SALVIDIENO, luogotenente di Ottaviano assedia la città di Perugia XLVI. 89, e seg. Traditore di Ottaviano,

viene condannato, e si da la morte 127. SALVIO, re degli schiavi ribellati in Sicilia XXXVIII. 93.

(Vedi Schiavi).
Sambuche, macchine di cui servesi Marcello all'assedio di Siracusa XXXI. 14.

SAMO, feste superbe e galanti, che si danno fra loro Antonio e Cleopatra in quest' isola XLVI. 292, e seg. SAMOSATA, città di Commagena. Assedio di questa cit-

SAMUSATA, città di Commagena. Assedio di questa città, il cui successo non fa enore ad Antonio XLVI. 157. 158. SANNITI (i), si stabiliscono in Capua, e ne scannano

gli abitanti XXV. 224. Carattere di questi popoli XXVII.

3. Saccheggiano la Campania 44. Dietro il rifatuo the fanno di ritirarsi dalla terre de Campani. Roma cichinara loro la guerra 48. e seg. Perdono una celebre battaglia contro il console Valerio Corro 55. 53. Mita vittoria riportata au d'essi pel valore di Decio tribino legionario 68. 69. 6900 vinii una terza volta 62. Chiedono la pace 74. Lu guerra rinnovasi 112. Papirio è nominato ditiantera 114. Ed in di lui assenza sono vinit dal maestro della cavalleria 116. Poscia dal dittatore. Otteneno la tergua d'un anno 128.

Ponzio generale de' Sanniti li consola, e fa loro ripigliare le armi XXVII. 133. 134. Tendono presso a Caudio un agguato ai Romani, in cui essi vi cadono 135, 136. ( Vedi Ponzio e Caudio ). Perdono due battaglie . Si fanno passare sotto il giogo. Luceria è presa, ed i seicento ostaggi che vi erano rinchiusi sono restituiti ai Romani 155, e seg. Guerre continue, in cui perdono molta gente 174. Sono disfatti dal dittatore Q. Fabio 176. 177. Dal consele Giunio 186. Sanguinosa battaglia che forza i Romani a nominare un dittatore 194. Apparecchio straordinario delle loro truppe . Sono vinti 1971 e seg. Rinnovazione della guerra 218. I consoli marciano contr' essi, riportano sommi vantaggi, e saccheggiano tutto il paese 223, e seg. Disfatti da Decio sono costretti a lasciare il paese, e vanno ad unirsi agli Etrusci 226. 227. Decio toglie loro molte piazze 228. Sono disfatti da Volumnio, il quale rapisce loro il bottino, che aveano fatto nella Campania 233. 234. Si mandano due colonie nel loro paese 236. Sono disfatti unitamente ai Galli, che s'erano ad essi congiunti in Etruria 251, e seg. Loro accanimento a continuare la guerra 259. Le armate s'incontrano, e lo spavento, e la perdita sono eguali da ambe le parti 261. Terribili preparativi ch' essi fanno. Giuramento che si fa dare ai soldati con ceremonie spaventevoli 264. 265. Sono tagliati a pezzi presso Aquilonia da Papirio Cursore 270. e seg.

I Sanaiti ripigliano le armi, e riportano una grande vittoria sopra Fabio Gurgie XXVIII. 4.5. Sono posciarinti dallo atesso console 1. 12. Costretti a dimandara la pace offrono doni a Currio, che li ricusa 13. 20. Sono pienamente disfatti 3o. I consoli ricevono una sconfitta da essi 81. Guerra contro i Sanaiti interamente compita 97. Dopo la battaglia di Canne, passano nel partito di Annibale XXX. 137. Si lagnano con Anniba-

le 216.

I Sanniti unitamente ai Marsi sono alla testa della lega degli alleati contro i Romani XXXVIII. 184. Si riuniscono al partito di Mario e di Cinna 215. Uniti ai Lucani, e a parecchi altri capi del partito di Mario marciano contro Roma. Battaglia data da Silla contro essi alle porte di Roma XXXIX 153, e seg. Ultimo crollo dato alla lega sociale 157.

SARDEGNA e CORSICA. Spedizioni de'Romani in quest' isole, Loro descrizione XXVIII. 175. 176. La prima è tolta da' Romani a' Cartaginesi XXIX. 65. E intieramente soggiogata 6q. Diviene insieme colla Corsica, provincia romana 76. I Curtaginesi mandano truppe in Sardegna XXX. 194. Ed i Romani spediscono soccorsi 206. Essa si ribella, ed è soggiogata affatto da T. Manlio dopo una celebre vittoria 213, e seg. Turbolenze in quest' isola XXXV. 132.

SARMENTO, buffone di Ottaviano XLVI. 301.

Satiro, che dicesi essere stato condotto a Silla XXXIX. 117.

Saturnali: rinnovazione di questa festa XXIX. 235. Digressione su tale rapporto XXX. 3, e seg.

SATURNINO ( L. Apulejo ) . Origine del suo odio contra il senato. Divenuto tribuno del popolo fa lega con Mario XXXVIII. 102. Ch'ei fa eleggere console la quarta volta 61. 62. Contese violente tra lui ed il censore Metello Numidico 103. Insulta gli ambasciatori di Mitridate, è citato in giudizio, ed assolte 105. 106. Uccide Nonio, ed è eletto tribuno in sua vece per la seconda volta 107. Propene e fa passare una nuova legge agraria ivi . Sua insolenza 111. Nuovi eccessi , che gli sollevano centro tutti gli ordini della repubblica. È messo a morte 112, e seg. La sua memoria è detestata 116.

SAUFEJO complice di Saturnino XXXVIII. 115.

SAXA. Vedi DECIDIO.

SCAPULA, il quale avea sollevata la Betica contro Cesare, si dà volontariamente la morte dopo la pugna di Munda XLV. 126.

SCAPZIO consiglia il popolo romano di aggiudicarsi un

territorio ch' era in questione XXV. 153.

SCAURO ( M. Emilio ). Suoi principj XXXVII. 154. Sua probità ambigua in fatto di danaro 155. Egli avea scritto la propria vita 156. Suo consolato 157. E eletto

principe del senato ivi. Deputato a Giugurta cade in sospetto di essersi lasciato a-durre dall' oro 195. 196. Va in Numidia con Ci jurno. Conchusdono di concerto un finte trattato con Gugurta 199, e seg. Sua censura XXVIII. 37. Accusato nunanti al popolo, riene assolto con istento 41. Comparisce sulla pubblica piazza, quantunque vecchiu e tormestato dalla goita, per opporsi a Sattarnino 116. Accusato di nuoro, si trae fuori colla suu fermezza cel alterigia 181.

SCAURO (Aurelio), console XXXVII. 237. È disfatte e preso da Cimbri XXXVIII 52. La sua libertà, nel par-

lare ad essi , gli procura la morte 54. 55.

SCAURO (M.), Sello del principe del senato, invisto da Pompeo nella Siria si lascia corrompere da Aristobuco XLI. 82. Prende in isposa Mucia, ripudiata da Pompeo 95. Sua spedicione contro Areta XLII. 53. Sua editità. Lusso incredibile de giucchi ch'ei da al popolo 151, e ege. Accusato di concussione, è difeso da Cicerone, e da assolta XLIII. 331. 132. Accusato di broglio, è condonanto senza che Pompeo voglia interessarsi per loi 175. 176.

Scellerata: nome dato ad una strada di Roma XXIV. 32. SCEVA, o SCEVIO soldato di Cesare, si distingue per

un tratto deguo di ammirazione XLII. 55.

SCEVA, capitano di una coorte di Cesare. Sua bravura prodigiosa XLIV. 173.

SCEVOLA . Vedi MUZIO C.

SCEVOLA ( P. Muzio ) console XXXVII, 51. Tib. Gracco lo avea messo a parte del suo progetto 52. Moderazione e dolcezza di questo console 69.

SCEVOLA (Q. Muzio) il pontefice. Sua ammirabile condotta in skia, ove era in qualità di proconsole XXXVIII.

127 È console. Suo elogio 152. 135. Rinungia al governo della provincia, che gli era toccato in sorte 134.

E ferito d'un colpo di pugnale ai funerali di Mario

XXXIX. 21. È ucciso per comando del giovane Mario

150. SCEVOLA (Mucio) l'augure, console XXXVII. 187. Piccola scena ch'egli ha con Albuzio XXXVIII. 39. Sua

fermezza contro Silla 235.

Scherma (maestri di ) la prima volta che ne fanno uso i

Romani nelle loro armaie XXXVIII. 56.

Schiavi ammessi nel novero di cittadini romani , allorch'erano liberti XXIV. 18. Maniera di accordare loro la libertà 19. 20. Congiure degli schiavi 116. XXV. 241. XXX. 35. Dolesza de' Romani verso i loro schiari 6, e seg. Ke rengono arrolati dopo la battaglia di Canne 126. Oltsengono la liberti pel coraggio con cui combattono presso a Benevento 255, e seg. I codardi sono condannati a mangiare in piedi 260. 261. Silla ne libera dieci mila XXXIX 215.

Guerra degli schiavi in Sicilia XXXVII. 25, e zeg. (Fedi CLEONE ed EUVO). Essi si ribellano in Italia XXXVIII. 30. Si ribellano una seconda fiata in Sicilia XXXVIII. 30. Si ribellano una seconda fiata in Sicilia ged in quale occasione 29. 25. Seimila di essi si eleggono a re Silvio, e mettono in piedi un'arcmata di veni mila fanti, e dae mila caralieri int'. Altra ribellione, di cui Aterione è il capo 94. Salvio, che avea presio il nome di Trifone, riunsice sotto i suio ordini tutte le forze de' ribelli 95. Essi sono vinti da Lucullo 95. La cui trascurnata fa loro ripigliare coraggio 97. Trifone muore. Atenione è eletto re in sua vece ivi. Sono interamente disfatti da M. A quillo 95.

Due schiavi salvano la loro padrona nel saccheggio di Grumento XXXVIII. 197. 198. Quelli di Coranto gli salvano

XXXIX. 18.

Guerra degli schiavi in Italia ( Vedi SPARTACO ).

Scilla, rupe famosa presso alla quale la flotta di Ottaviano è maltrattata da quella di Sesto Pompeo KLVI. 171. SCIPIONE (L. Cornelio) maestro della cavalleria sotto Camillo Dittatore KXVI. 34.

SCIPIONE ( L. Corn. ) è nominato console XXVII. 218.

Marcia contro gli Etrusci 219.

SCIPIONE ASINA (Cn. Corn.) console è preso con diciassette vascelli, e condotto a Cartagine XXVIII. 170. 171. È console una seconda volta 213.

SCIPIONE (L. Corn.) console XXVIII. 175. Sua spedizione contro le isole di Sardegna e di Corsica 177. Sua

probità e virtà 178.

SCIPIONE (P. Corm.) console XII. 162. Arrivato per mare a Marsiglia, intende che Annibale è per passare il Rodano 182. Procura inquilmente di raggiugnerlo 190. È disfatto ricino al Ticino in un combattimento di cavalleria, è Errito, e salvato da suo figlio 203. 209. Si ritirà al di la della Trebbia, e si fortifica 211. Va a raggiugnere suo fratello in Ispagna XXI. 61. (Riguardo alle loro spedizioni, vedi Ca. Scipione che gli vien dietro immedidatemente)

SCIPIONE CALVO (Cn. Cornelio) console XXIV. 114. Sue fortunate spedizioni nella Spagna 225, e seg. È raggiunto da suo fratello Publio XXX. 61. Abeloce da lore in mano gli ostaggi, che Annibale teneva rinchiusi in Sagunto. Essi li mandano alle loro case, e con questo si affezionano i popoli della Spagna 62. 63. Ambedue di concerto danno battaglia ad Asdrubale onde impedirgli di passare in Italia , e lo disfanno 186, e seg. Battono due volte i Cartaginesi 227. 228. Ristabiliscono Sagunto XXXI. 65. Fanno lega con Siface 61. Imprendono di terminare la guerra in Ispagna, e perciò dividono le loro truppe 122. Cneo marcia contro Asdrubale. Abbandonato dai Celtiberi è disfatto 123. 124. Publio, che era andato contro due altri generali, è vinto ed ucciso nel combattimento 126. 127. Cneo attaccato dai tre generali riupiti è disfatto e muore 120, 130, Suo nobile disinteresse 131, Riflessioni sulla condotta de' due Scipioni 133, e seg. ( Per quanto spetta alle conseguenze della loro disfatta, Vedi L. MARCIO.

SCIPIONE (P. ) il primo Africano, salva la vita a suo padre in un combattimento XXIX. 209. Ancora giovane soffoca una pericolosa congiura XXX. 117. 118. È creato edile prima che compisca l'età necessaria insieme col fratello. Gioja della loro madre XXXI. 67, e seg. In età di ventiquattr' anni è nominato per comandare in Ispagna, in qualità di proconsole 152. Sua astuzia a farsi rispettare, facendosi riguardare come ispirato dal cielo 163. Passa nella Spagna 155. Ha in mira di assediare Cartagena, e vi si apparecchia durante i quartieri d'inverno 198, e seg. L'armata e la flotta partono insieme, e arrivano nel tempo stesso dinanzi alla piazza 200. La stringe d'assedio per terra e per mare 204. La prende d'assalto, e per iscalata 209. Bottino considerabile 210. Maniera in cui lo fa dividere 211. Parlamenta all'armata vittoriosa e loda il suo coraggio ed il zelo delle sue truppe 213. Contesa ostinatissima rapporto alla corona murale terminata pacificamente da Scipione ivi , e seg. Sua generosità verso gli ostaggi ed i prigionieri 215. 216. Saggezza della sua condotta riguardo alle matrone che si trovarono fra gli ostaggi 217. Restituisce ad Allucio senza prezzo di riscatto una giovane principessa, cui ell'era promessa in isposa 210, e seg. Elogio del generale romano 221. 222. Manda Lelio a Roma a recarvi la notizia della vittoria 223. Fa fare l'esercizio alle truppe terrestri e marittime ivi. 224. Ritorna a Tarragona 225.

Scipione fa rientrare gli Spagnuoli nel partito de Romani

XXXII. 45. Si dispose a venire alle mani con Adrubale 44. Inditide e Mandonio abbandonano i Cartaginesi
per unirsi a lui 45. Combattimento, in cui Adrubale è
viato e messo in luga 50. 51. Ricusa Il nome di re,
che gli veniva offerto dagli d'agnanoli ivi. 52. Rimanda
senza riccatto e con doni Massiva giovane principe
nomida 55. Non istima a proposito d'inseguire i nomici ivi. Suo elogio 129. Riporta una grande vittoria sopra Addrubale figio di Gisgone, e sepra Magone 152,
e seg. Chiede di fare amicizia con Siface, va a trovarlo in Africa, e vi s'incontra con Adrubale 137, e seg.
Assedia e prende la città di Illiturgi e la distrugge interamente 142. Prende Castolone 144. Dà giuochi, e
combattimenti di gladiatori in onore di suo padre, e di
suo sio io:

Malatia di Scipione, la quale dà motivo ad una sedizione XXXII. 149, e seg. Usa di somma destreza per sedarla e punirla 152. 153. Suo discorso 156, e seg. Saggezza ammirabile della sua condotta in tale occasione 160. Marcia contro Mandonio ed Indibile, che s'erano ribellati, e il sibaraglia affatto 166, e seg. Concede loro il perdono 168. Suo abboccamento con Masinissa 169, 170. Ritorna a Roma, e rende conto delle sue imprese 175. 174. È creato console. Sacrifica cento buoi a Giore izi. 175.

Scipione concepisce il disegno di passare in Africa per portarvi la guerra. Dispute per ta'e oggetto XXIII. 177. 178. Discorso di Fabio contro Scipione ivi, e seg. Risposta di questo 188, e seg. Dopo qualche dubbio si rapporta al senato, il quale gli permette di passare in Africa 198. E contraddetto da Fabio ivi. Zelo degli alleati verso di lui 199. Parte per portarsi in Sicilia ivi . Arma trecento cavalieri a spese d'un simil numero di Siciliani 203. Prende tutte le misure necessarie pel suo gran disegno 204. 205. Regola alcuni affari della Sicilia ivi . Toglie Locri ai Cartaginesi 213. Pronuncia in favore di Pleminio, e gli mantiene l'autorità in Locri 218. Discorso di Fabio contro di lui su questo rapporto 233. 234. Alcuni commessari passano a Siracusa per esaminare la di lui condotta in quest' occasione. È pienamente giustificato 237, e seg. Il senato lo colma di lodi 241. Nasconde ai suoi soldati con una mensogna l' infedeltà di Siface XXXIII. 6. 7. Portasi a Lilibeo, e prepara tutto per la partenza della flotta ivi. La quale prende terra in Africa 13.

Seipione saccheggia le terre, dopo avere disfatto un distaccamento di cavalleria cartaginese XXXIII. 14. Masinissa lo raggiugne 15. Disfa Annone in un combattimento di cavalleria, ove questi resta sul campo 16. 17. Saccheggia l' Africa ivi . Imprende l'assedio di Utica . che poi è costretto d'interrompere ivi. 18. Riceve de convogli ivi. Gli viene prorogato il comando . Premura de' Romani di secondare la di lui impresa 25. Concepisce un grande disegno. Intanto diverte Siface colla speranza d'aggiustamento 26. Scopre il suo disegno, ch'era di abbruciare i due campi nemici, e lo eseguisce felicemente 20, e seg. Battaglia in cui rimane vittorioso 35. 36. Soggioga tutte le piazze che dipendono da Cartagine ivi. La sua flotta è attaccata da Cartaginesi , i quali riportano un leggiero vantaggio 40. 41. Rimproveri pieni di dolcezza e di riguardo ch'ei fa a Masinissa per avere sposato Sofonisba 49. 50. Lo consola dopo la morte di questa principessa, lo ricolma di lodi e di doni 52.

I Cartaginesi mandano a chiedere la pace a Scipione. Condizioni ch' egli loro propone XXXIII. 53, e seg. Inquietudini de' Romani per lui dopo la partenza di Annibale 61. I suoi ambasciatori sono insultati in Cartagine 68. Rimanda ad Annibale i di lui esploratori 74. Abboccamento con Annibale. Loro discorsi tratti da Polibio e da T. Livio 76, e seg. Si apparecchiano ad una pugna decisiva 87. Che vien data a Zama qu. e seg. Riporta la vittoria o4. Si prepara ad assediare Cartagine o8. Alcuni ambasciatori vengono a chiedergli la pace ivi . Disfà un partito di Numidi comandato dal figlio di Siface 99. Condizioni di pace ch' egli propone 100. Gioja che cagiona a Roma la nuova della di lui vittoria 105. Conchiude la pace, sa abbruciare cinquecento vascelli de' Cartaginesi , punisce li desertori 111. 112. Dà a Masinissa il regno di Siface 114. Ritorna a Roma riceve l'onor del trionfo, ed il soprannome di Africano 117. 118. Fa celebrare de' giuochi, ricompensa i soldati 155.

Scipione I Africano è creato censore XXXIII. 161. Console la seconda volta 241. Si oppone al l'animosità de l' Romani contro Annibale XXXIV. 40. Dimanda il consolato per Scipione Nasica 46. Il credito di Flaminino I a vince sul suo 49. Sua conversazione con Annibale presso Autioco 54. Va a servire in qualità di luogotenente sotto L. Scipione suo fratello, cui eggi avea fatto dare il riparamento della Grecia 114. Eraclide ambasciatore di Antioco procura di sedurlo con offerte considerabili. Bella risposta che gli dà 145, e seg. Antioco gli

rimanda suo figlio 148.

Scipione l' Africano è chiamato in giudizio XXXIV. 241. Rancore de'tribuni contro di lui 244. In vece di rispondere trae seco al Campidoglio tutta l'assemblea onde ringraziare gli Dei delle sue vittorie 246. Si ritira a Literno 247. Animosità de' tribuni ivi. 248. Sempronio Gracco suo nemico particolare dichiarasi in di lui favore contro i suoi colleghi XXXV. 3. 4. Riflessioni di T. Livio sulle due parti della sua vita 5, e seg. Diversità di pareri tra gli storici su ciò che riguarda questo grand' uomo 8. Sua morte 66. Carattere, e paragone di queste

generale romano con Annibale co.

SCIPIONE ( L. Corn. ) l'Asiatico , fratello dell'Africano è fatto edile con lui XXXI. 69. Prende Oringi città della Betica XXXII. 115. Porta a Roma la nuova dell'intiera sommessione della Spagna 137. È creato console XXXIV. 111. Ottiene il ripartimento della Grecia col mezzo di suo fratello 114. Parte da Roma colla permissione di passare in Asia, a' egli lo stima a proposito 115. Arriva in Grecia . Dopo alcuni rifiuti accorda agli Etoli una tregua di sei mesi per mandare ambasciatori a Roma 118. Dopo avere presentito le disposizioni di Filippo, prende il cammino dell' Asia passando per la Macedonia 110. E accolto con magnificenza reale da Filippo 120, Passa l'Ellesponto, ed entra in Asia 143. Va in cerca di Antioco per combattere 149. Le armate si mettono in ordine di battaglia ivi . 150. Si viene alle mani . L' armata del re è vinta e fatta a pezzi 154, e seg. Le città dell' Asia minore si sommettono a lui 158. Sua risposta agli ambasciatori che avea mandato Autioco per chiedere la pace. Condizioni ch' egli impone 150, e seg. Ritorna a Roma, prende il sopraunome di Asiatico, e trionfa 160.

Scipione l'Asiatico è accusato di peculato e condannate XXXV. 12. Si vuole condurlo in prigione . Bel discorso di Nasica in di lui favore iri, e seg Sempronio Gracco tribuno impedisce ch' egli non vi sia condotto 16. La vendita de' suoi beni lo giustifica 17. È degradato da

Catone il censore 50.

SCIPIONE NASICA (P. Corn. ), è dichiarato per l'uomo il più dabbene della repubblica XXXII. 223. Avendo chiesto il consolato riceve una ripulsa XXXIV. 49. L'anno seguente è console 77. Riporta una vittoria sui Boi, e trionfa malgrado le difficoltà d' un tribuno XXXIII, 246. 247.

SCIPIONE NASICA (P. Corn.), figlio del precedente, genero di Scipione I Africano, scaccia i Macedoni dila posizione di Prito XXXV. 257. Pressa P. Emilio di dara la battaglia 260. Console, per sommessione alla religione e gli ordini del senato arriva a dimettere il consolato XXXVI. 100. Censore, stabibisce un clepsidra, od orologio d'acqua per uso pubblico XXVIII. 157. È console ta seconda volta, fa la guerra si Dalmati Numa modestia XXXVI. 102. Ottiene dal senato la demolizione d'un cuerto 58. È mandeto in Macedonia contro de d'un teutro 58. È mandeto i pi Macedonia contro conditio 100. Contratto tra lui e Catone rapporto alla guerra contro Cartariese 114. 115.

8ČIPIONE NASICA (P. Corn.), console è condotto in prigione dai tribuni XXXVI. 209. Sua fermezza riguardo al popolo 210. Mettesi alla testa del più violenti avversarj di Ti. Gracco, e gli cagiona la morre XXXVII. 69. Il seanto lo manda in Asia per toglierlo al furore

del popolo 76. Sua morte ivi.

SCIPIONE NASICA (P. Corn.), console XXXVII. 198.
Sua morte, suo elogio 201.

SCIPIONE (L. Corn.), figlio del primo Africano, è creato pretore. Quanto egli era diffamato XXXV. 134, 135. SCIPIONE, altro figlio di Scipione P\u00e5fricano, padre adottivo di Scipione Emiliano XXXV. 135.

SCIPIONE EMILIANO, il secondo Africano, ed il Numantino, figlio adottivo del precedente XXXV, 135, Suo coraggio nella battaglia che da P. Emilio suo padre contro Perseo 270. Si occupa in Macedonia negli esercizi della caccia XXXVI. 25. Suo stretto legame con Polibio 74. Generoso e nobile uso ch'egli fa delle sue ricchezze in molte occasioni 92. Paragone tra lui e Tuberone of. Offresi di andare a servire in Ispagna, e trascina col suo esempio tutta la giovento 177. Singolare tenzone da cui esce vittorioso 180. E spettatore d' un combattimento fra Masinissa ed i Cartaginesi 111. Fra tutti gli ufficiali egli distinguesi il più nell' assedio di Cartagine . Sua modestia 120. Dimanda l'edilità , è nominato console contro le leggi, ed incaricato della guerra d'Africa 131. 132. Pervenuto in Africa , libera Mancino da un grande periglio ivi. Ristabilisce la disciplina nelle sue truppe, ed incalza l'assedio con vigore wi. Opere colle quali chiude di nuovo Cartagine 157. Prende Neferi, citth vicina a Cartagine 140. Cortiona I rassedio, e s'impadronisce della città izi. 141. Asdrubale si arrende a lui 142. Sua compassione sulle rovine di questa città 145. Bell'uso ch'ei fa delle spoglie 144. Ritorna a Roma, e riceve l'onor del trioufo 147.

Scipione Emiliano con una sola parola esclude i due consoli dal comando della armate in lapagua XXXVI. 200,
È nominato console per la seconda volta 225. Gli viene
data la Spagna in ripartimento ioi. Si studia e vi riesec di formare la sua armata 225. Persiate a rifutare la
battaglia contro i Namantini 227. Spinge vivamente l'assedio 228. Ordine meraviglioso che stabilizco ond'assere informato del tutto 250. Punisce severamente i
città di Luzia presso gli Arvaci, perchè avea voluto
prestar de'soccersi si Numantini 232. Sua generosita
disinteresse all'occasione de'doni che gli erano offeri
ivi. I Numantini con posono ottener la pace iri.
rivi. I Numantini con posono ottener la pace iri.
rivi. I Numantini con posono ottener la pace iri.
rivi. I perende il sopremanome di Namantino 235.
Trionfa e prende il sopremanome di Namantino 235.

Viis privata di Scipione Émiliano 237, XXXVI. 2.829. Celebre ambascias di cui è incaricato 24/. Gli viene data la commessione di regolare la successione di Masinissa XXXVII. 178. Eccellenti avvertimenti chi eti dia a Giugurta 182. È accusato 10. Egli slesso accusa Cotta ivi. 11. Diversi suoi tratti durante la di loi censura 14. Sua risposta sulla morte di Tib. Gracco 79. Dichiarasi in favore di quelli chi erano in possesso delle terre 85. Viene trovato morto sul proprio etto 86. Suoi finarali 88. Sua avversione pel fasto, suo elozio co, e ses.

SCIPIONE (L.) l'Assatico, console XXXIX. 135. Silla gli currompe l'armata 141. Dopo aver radunato delle nuove truppe, è amora abbandonato 145. È proscritto da Silla 160.

SCIPIONE ( Metello ) . Vedi METELLO .

SCIPIONE, uomo senza salenti e senza merito, condotto da Cesare alla guerra d'Africa XLV. 15.

SCODRA, capitale del regno di Genzio XXXV. 250. Confine comune de due grandi ripartimenti di Ottaviano, e di Antonio XLVI, 124.

SCORDISCI, popoli de dintorni del Danubio: guerra contr' essi XXXVII. 150. 151.

SCRIBONIA, sorella di Libone sposa Ottaviano XLVI.

- 118. È ripudiata lo stesso giorno che avea dato alla luce Giulia 162.

SCRIBONIO CURIONE . Vedi CURIONE .

SGRIBONIO LIBONE, comandante una fiotta di ciaquamta vascelli, estata inutimenta di chiudere il porto di Brindisi XLIV. 161. Sesto Pompeo, suo genero, lo manda ad Antonio XLIV. 116. Ottaviano aposa la di us sorella 118. Prepara le vie di aggiustamento fra Sesto edi triumviri 138.

Scudi sacri, chiamati Ancilia XXIII. 145, 146.

Scuole pubbliche di declamazione, abusi che vi regnavano XXXVII. 19. Scuole de retori latini . Vedi Retori .

Sedia curule XXIV. 157. Vedi l'annotazione alla stes-

sa pagina .

Sedizione, le truppe romane portano le loro armi contro la patria XVII. 7.5 Sedizione di Sucrona XXXII. 150, e seg. De'soldati contro i decemviri XXV. 110, e seg. Della guarnigione di Gapua XXVII. 65, e seg. Bi Nobano XXXVIII. 135. De'soldati di Gesare XLIV. 305, e seg. In Roma XXXVIII. 255. De'soldati in Macedonia XXXIII. 155. Dei soldati d'Ottaviano XLIVI. 290-

Selce, tagliata da Accio Nevio augure . Riflessioni su questo fatto XXIII, 216. 217.

SELEUCIDI (i), spogliati del regno di Siria XLI. 62. La loro razza è continuata da Anuoco l'Asiatico, fatto re di Comagena ivi.

SELEUCO, figlio di Antioco, assedia Pergamo XXXIV. 127. 128.

SELÉUCO Cibiosatte, sposa Berenice figlia di Tolomeo Aulete XLII. 263. La quale lo fa strozzare 284.

Semplicità amata in ogni tempo XLIII. 145

SEMPRONIA, sorella de Gracchi, moglie del secondo Scipione l'Africano XXXVII. 43. È in sospetto di aver avuto parte alla morte del marito 87. Ricusa con fermezza di riconoscere il falso Gracco XXXVIII. 104.

SEMPRONIA, entra nella conginra di Catilina XLL 186.

SEMPRONIO ATRATINO (C.), console fa una campagna infelice contro i Volsci XXV. 224. Affetto che gli portavano i di lui uffiziali 225. È condannato ad un' ammenda 236.

SEMPRONIO SOFO (P.), è nominate console XXVII.

SEMPRONIO (T.), console passa in Sicilia dopochè erano stati battuti i Cartaginesi sul mare XXIX. 215. È richiamato in Italia per soccorrere il suo collega 217. Malgrado le rimostranze di Scipione, dà la battaglia ad Annibale presse la Trebbia. Ed è vinto 221, e seg. Da un secondo combattimento. La notte impedi-

sce di più altre progredire 230. 231.

SEMPIONIO GRACCO (Tib.), generale della cavalleria XXX. 125. Designato console acqueta il tumulto suscitato a Roma per la distatta di Postumio nella Gallia
Gisalpina 181. Editra in carica 191. Distribuzione delle
armate izi. Rende inutile l'impresa de Campani sulla
città di Cuma 205. 207. Difende questa piazza contro
Annibale 205. Sua attenzione e prudenza 205. Scarasuccio tra lui ed Annibale durante il verno 250. Riperca una vitoria sopra Annone presso a Benevento, e accorda la libertà agli schiavi che servivano nell'armata
256, e seg. Gioja dei vitoriosi ritoronado a Benevento.
Convino che loro danno gli abttanti 250. Console per la
seconda volta, parte per la Lucania XXXI. 55. E tradito da Flavio pretore de Lucani suo amico, e suo ospite
87. E uccise sella zuffa 80.

SEMPRONIO TUDITANO (P.) console. É battuto da Annibale, e poscia lo batte egli pure con molto vantag-

gio XXXIII. 19.

SEMPRONIO GRACCO (T.) . Vedi GRACCO .

SEMPRONIO ASELLIO (L.), pretore di Sicilia. Sua ammirabile condotta XXXVIII. 128.

SEMPRONIO ASELLIONE (A.), pretore della città, è assassinato sulla pubblica piazza dal partito de' ricchi che davano danaro ad usura XXXVIII. 217.

Senato: suo stabilimento XXIII. 79. Il numero à aumentato da Romolo 111. Da Tarquinio Prisco 200. Si riempis il vuoto che vi area lasciato Tarquinio il Superbo XXIV. 73. Dittutore nominato per eleggere i sanatori in longo di quelli morti alla battaglia di Canne XXX. 176. 177. Sila vi fa entrare trecento cavalieri XXXIX. 185. Principe del senato XVV. 176. Potere del senato 7. 8. Dipendenza mutua del senato, dei consoli e del popolo 9, e seg. Leggi contrarie all' autorità del senato ch' egli lascia passare senza opporvisi XXVIII. 74. 65. Elogio che fa Ciuca del senato XXVIII. 711.

Indebolimento del senato sotto il consolato di Afranio XLII, 45. È avvittio dai soggetti che Cesare vi introduce XLIV, 94, 96. E dai triumviri XLVI, 134. Decreti pieni di adulazione in favore di Cesare XLV, 98, 99, Il senato lo guazta colle sue adulazioni 129, e seg. Favoreggia i conginerai diopo la di lui morte 188, Sistema della sioordotta contro Antonio 263. A cui invia deputari 284, Decreta una statua dorata a Lepido 286. Si prepara a fare la guerra ad Antonio 289, Nuova deputazione ad Antonio, che non ha luogo 290. Il secanto vool far valere eccessivamente un vaniaggio riportato sopra d'Antonio 500. Procura di abbassare Ottaviano 500. Progetti e interessi contrari dal senato e ad Ottaviano 510. Pretesto ch' el da di Ottaviano, e di cui questi approfita per dichiarrara 312. Il senato gli rifiuta il consolato 517. Poscia ricorre a lui contro Antonio e Lepido 525. Locatanta della condotta del senato riguardo ad Ottaviano 355, e seg. Da cui è costretto di rivorare i decreti contro Antonio e Lepido 525. Onori che il senato decreta ad Ottaviano XVI. 208. 387, e seg. Palazzo Giulio destinato per la assemblee del senato

SENATORI. Non era permesso d'interrompere un senatore allorché parlava XLIL 57, Leenatori goveranno durante un interreguo XKIL 127. Riffessioni sulla loro condoțta nelle turbolente suscitate a cagione de'debiti XXIV. 168, e seg. Ragioni ch'essi avenan per oppora alle leggi agrarie XXV. 70. Asturia poco degna della loro gravità 212. Hanno ricorso ni tribuni del popolo contro i tribuni militari per la nomina d'un dittatore. Questi ricusano il loro ministero 256, e sez.

Questi ricusano il loro ministero 200, e seg.
I senatori danno l'essempio pel pagamento d'un nuovo
tributo XXV. 262. Riconoscenza che dimostrano por la generosità de cavalieri e del popolo all'occasione dell'assedio di Veja XXVI. 16. Senatori trucidati dai Galli 77.

I senatori hanno posti distinti negli spettacoli XXXIV.

31. Comiciano da allottonarsi dal loro attaccamanto
alla giushira 47. I vecchi contrari ai senatori condannano l'astuais, di cui e 'erano sertiti gli ambacciatori
romani verto Perseo XXXV. 185. In numero di trentadue sono degradati da'. cessori XXXVIII. 155. Sessatore che
vaol combattere come giudatore XI. 228. Senatore che
vaol combattere come giudatore XI.V.I. 161. 162. Interesse che prendono i senatori colle feste date da Ottaviano dono.

Gracco toglie ai seuatori i giudizi, e li trasmette ai cavalieri XXXVII. 109. Onde rovinare il trasmettio del tribuno, essi gli oppongono Druso, e direngono essi stessi popolari 111. Sono rimessi in possesso d'una parte della giudicatura XXXVIII. 219. La quale viene loro in seguito interamente restituita da Silla XXXIX. 165. Poscia divisa di nuovo fra essi, i cavalieri, ed i tribuni del tesoro XL. 199.

Senatus-Consultum XXIV. 8. Formola di esso usata nelle

ultime estremità XXV. 21. XLIV. 35.

SENOFANE, capo dell'ambasciata di Filippo ad Annibale. Astuzia con cui si trae dalle mani de' Romani XXX. 199. È preso cogli altri ambasciatori, e mandato a Roma 204. Ove arrivano insieme cogli ambasciatori di Annibale ch' erano pure stati arrestati 211.

monte en erano pure sana aresana 211.
SENONI. Pedi GALLI. Guerra importante contro questi
popoli XXVIII. 27. Assasianmento degli ambasciatori romani rendicato colla distruzione della nazione 28. Essi difanno l'armata del pretore Gesilio 29. Marciano per altaccare Roma, e sono sinteramente distiti iri.

SENS, città della Gallia XLIII. 190. SEQUANI, popoli della Gallia XLII. 202.

SERAPIONE governatore di Cipro somministra soccorsi a Cassio XLV. 274. XLVI. 103. È tratto dal tempio di Ercole in Tiro, e consegnato a Cleopatra, la quale lo fa uccidere 108.

SERGIA, di stirpe patrizia, perisce prendendo essa stes-

sa il veleno ch' avea preparato XXVII. 102.

SERGIO SILO (M.) bisavolo di L. Catilina. Elogio del suo eroico valore XLL 99. 100.

SERGIO CATILINA. Vedi CATILINA.

Serpente, cuadotto a Roma pel dio Esculapio XXVIII.

Scrpente, di Bagrada ucciso dall'armata romana XXVIII.

SERSE, figlio di Mitridate, condotto in trionfo da Pompeo XLII. 32.

EBETORIO fingge dalla disfatta delle due armate fatte a pezzi da' Cimbri XXVIII. 54. Tribuno de' soldati, si distingue la fasgan 151. S. sella guerra degli alleati, core porte ou singua 163 se sentiment in questo recoporation. Periodi se sentiment in questo recoporation distande di ricerere Mario nel suo campo 258. Sus deli catava in mezzo alla strage che facera Mario in Roma XXXIX. 19. Passa nella Sapana 142. 850. Vi si fortifata a susceia, e l'obbiga di tennere il mare 850. Vi si oriori fata e si concilia l'affetto de' popoli isti. Annio ne la exaccia, e l'obbiga di tennere il mare 851. Pansa a riturari nelle isole fortunate 252. Passa in Mirica, overiere i deputati de' Lustiani, che lo invitano a venire a meterzi alla loro testa 255. Sue grandi qualità isti. 256. Sue imprese militari dri. Sistance atermamente Me-

tello Pio 257. Forzato da lui a levare un assedio, che aveva intrapreso 258. Sua abilità a guidare i barbari 26q. Sua cerva 260. Disciplina gli Spagnuoli 261. Prende cura dell'educazione de'figli delle prime famiglie spagnuole ipi. Attaccamento incredibile di questi popoli per lui 262. Conserva ai Romani tutti i diritti del supremo potere sugli Spagnuoli XL. 3. Suo amore verso la patria, e la sua genitrice A. Perperna costretto dalle sue truppe si unisce a lui 5. Spettacolo comico, ma istruttivo, con cui corregge il cieco impeto de' barbari 6. Doma i Caracitani col mezzo d'un ingegnoso strattagemma 7. S'impadronisce di Lorona in presenza di Pompeo 9. Azione di giustizia ch'ei fa in quest'occasione 11. Irtuleio uno de'suoi comandanti è battuto da Metello ivi. Battaglia di Sucrona, ove Pompeo corre de grandi pericoli 14. Detto sopra Pompeo e Metello 15. La sua cerva si perde ed è rinvenuta ivi . Azione generale tra lui da una parte, e Metello e Pompeo dall'altra 17. 18. Congeda le sue truppe, che si riuniscono poco tempo dopo ivi. La di lui testa è messa a prezzo da Metello 20. Molesta Metello, e Pompeo, e li costrigue a riticarsi in quartieri lontani 21. Ambasciata di Mitridate per chiedere la di lui alleanza 22. Sua fiera risposta 23. Sorpresa del re. L'alleanza si stringe 24. Perperna trama contro di lui . Diserzioni e tradimenti puniti rigorosamente 26. Sua crudeltà verso i fanciulli ch' ei facea educare a Osca 28. Perperna congiura contro di lui, e l'uccide 29. 30.

SERVILIA, sposa del giovane Lepido lo segue alla tom-

ba XLVI. 386. SERVILJ (i), famiglia trasferita da Alba in Roma XXIII 183. SERVILIO (P.), console impegna i cittadini ad arrolar-

si, e riporta sui Volsci un'illustre vistoria XXIV. 145.
147. Trioufa malgrado il senato 148. Laguanze di Appio suo collega contro di lui 151. Servilio non è ben veduto nè dal senato, nè dal popolo izi.
SERVILIO (5p.), cossolo XXIV. 256. Al terminare del-

veduto ne dal senato, ne dal popolo 191.

SERVILIO (Sp.), console XXIV. 256. Al terminare della sna carica è citato da tribuni inunuzi al popolo, e si salva pel vigore e l'arditezza della sua difesa 257,

SERVILIO AALA (C.), maestro della cavalleria, uccide Melio, che volca farsi re XXV. 194.

SERVILIO PRISCO, dittatore ripara la disfatta de' Ro-

mani, cagionata da una malintelligenza de capi nella

guerra degli Equi XXV. 244.

SERVILIO (Cn.), cousole, 'ta verso Rimini, affine di opporsi ad Annihale XXIX, 234, 235. È incaricato di guardare le coste d'Italia con uma flotta XXX, 43. Dopo una breva spedizione in Africa riborna in Italia S. Segue il disegno di Fabio 84. È ucciso alla battaglia di Campa 112.

SERVILIO CEPIONE ( Cn. ), console XXXIII. 24. Insegue Annibale nella di lui partenza dall' Italia . È ri-

chiamato 66.

SERVILIO CEPIONE (Q.). Vedi CEPIONE .

SERVILIO ISAURICO (P.), consele fa la guerra ai pirati con successo, ma senza distruggerli XL. 81. Trionfa ivi. Sua morte. Tratto singolare di sua gravità XLV. 270.

SERVILIO ISAURICO (P.), figlio del precedente adula Cesare, e u'è ricompensato col consolato XLIV. 141. Si oppone ai movimenti inquieti dell'oratore Celio 145. Suo

secondo consolato XLVI. 77.

SERVIO TULLIO, sesto re di Roma. Sua nascita, sua aducazione, suo merito distinto XXIII 217, e seg. Si fa dichiarar re dal popolo, malgrado l'opposizione del senato XXIV. 3. 4. Sossiene molte guerre, ch' ei remina falicamente 5. Erige un tempio alla Fortuna 6. Rinchiade aella città il monte Viminale, ed il monte Esquiinto ibi. 7. Diride Roma in quattro quartieri ibi. Aumenia. il numero delle tribà ibi. Stabilice il censo o la numerazione ibi. Fa passare ogal autorità ne'ricchi sostituando le assemblee per cesturie 8. 9. Voole dimertere la corona 17. Ammette fra il novero de cittadini i liberti 18. Forma un'allenata più stretta tra i Latini ed i Romani 25. Suo fine tragico 25, e seg.

Sesterzi, monete d'argento XXX. 80.

SESTIO (L.), si fa tribuno del popolo con Licinio, ha in mira di ammettere i plebei al consolato XXVI. 160. Sue contese per ben dieci anni su tale rapporto 162. Primo console plebeo 179.

SESTIO CALVINO ( C. ), console XXXVII. 98. Doma i

Salluvi, e fabbrica la città d' Aix 142. 143.

SESTIO (P.), questore di C. Antonio, lo eccita alla pagna contro Catilina XLL 250. Designato tribuno fa un viaggio nella Gallia, per interessare Cesare nel ritorno di Cicerone XLII, 166. Ricere più di venti ferite in una sedizione suscitata da' nemici di Cicerone 169. È accusato, Cicerone lo difende 295.

SESTIO BACULO, benchè carco d'anni ed ammalato auma i suoi commilitori a difendere il campo dall'assalto dei Sicambri XLIII. 75. 76.

SETTIMIO, uccide Pompeo XLIV. 222.

SETTIMULEJO, porta la testa di C. Gracco al console XXXVII, 126. Motto di Secvola su questo rapporto ivi. Sibille (libri delle), presentati a Tarquinio il Superbo. Cura ch' ei ne prendera. Cosa se ne debba pentare XXIV. 49, e seg. Vengono consultati in occasione di una peste XXVII. 279. Sono abbruciati nell'incendio del campidogito XXXIX. 138. Si radunano gli oracoli da ogni parte per farne una nuova raccolta XI. 57, Preteso oracolo, che probisse di entrare in Egitto con

un' armata XLII. 285. SICAMBRI, popoli della Germania, attaccano Q. Cicerone alla testa d' una legione. Pericolo in cui incorre il

Romano XLIII. 75. 76.

SICCIO DENTATO (L.), parla in favore della legge aggaria, e fa la narrazione de servigi da lui prestati e delle ricevute ricompense XXV. 67, e seg. È ucciso per comando de decemviri 97.

SICILIA, SICILIANI . Descrizione dell' isola XXIX. 5. 6. Suoi antichi abitanti XXIII. 56. Spedizione di Pirro in Sicilia XXVIII. 79. Detto di esso uscendo dalla Sicilia 84. I Romani vi passano per la prima volta 149. Due consoli vi passano pure . Molte città si sommettono ai Romani 153. Quella parte della Sicilia che avea obbedito ai Cartaginesi diviene provincia romana. Quanto contavano i Romani su quest' isola XXIX, 38. 30. Fatti che vi succedono al principio della seconda guerra punica. Combattimento navale, in cui i Cartaginesi sono vinti 213, e seg Periglio cui trovasi esposta per parte de Cartaginesi XXX. 124. Stato degli affari di Sicilia dopo la battaglia di Canne 175. Il console Marcello è incaricato di portarvi la guerra XXXI. 4. Epicide ed Ippocrate sono creati pretori in Siracusa ivi. ( Vedi Siracusa, e MARCELLO). Diverse spedizioni nel paese durante il blocco di Siracusa 21, e seg. L'isola intiera diviene provincia romane 46. Costernazione de Siciliani vedendo l'isola toccata in ripartimento a Marcello. Loro lagnanze. Seguito di questo affare che va a terminare con soddisfazione de' due partiti 177, e seg. Arrivo del console Levino . S'impadronisce di Agrigento , scar-

267

cia i Cartaginesi dal paese 194, e seg. Guerre degli schiavi ( Vedi Schiavi ).

SICILIO CORONA senatore, asselve Bruto in presenza

di Ottaviano XLV. 348.

SICINIO BELLUTO (C.) autore della ritirata del popolo sul moste sacro XXIV. 161, Uno de primi tribuni del popolo 165. Tribuno per la seconda volta, vuol fare precipitar Coriolano dalla rupe Tarpeja 195. Cita Coriolano innanzi al popolo 197.

SICINIO (C.) figlio, o nipote del precedente, creato tribuno del popolo al momento dell'abolizione del decem-

virato XXV. 118.

SICINIO, tribuno del popolo, ha delle vive contese col console Curione XL. 58. Suoi detti arguti su questo console 50. E assassinato ivi.

SICIONE, assemblea degli Achei in questa città. Vedi

ACHE!

SIDIC(NI attaccati da' Sanniti, ricorrono ai Romani, ma non volendo questi prestar loro soccorso, si rivolgono

ai Latini XXVII. 74. 75.

SIFACE re di Numidia, fa alleanza co' due Scipioni per mezzo de' deputati ch' essi gli inviano. Ne ritiene uno presso di se , onde instruirsi nell'arte della guerra XXXI. 61 . e seg. Quest' uffiziale gli forma un' infanteria 63. E disfatto due volte da Masinissa 64. Manda ambasciatori a Roma, e ne riceve egli stesso degli altri con doni XXXII. 8. Scipione ricerca la di lui amicizla, va a trovarlo in Africa, ove s'incontra con Asdrubale 137. 138. Siface sposa Sofonisha figlia di Asdrubale XXXIII. 4. Rinunzia all'amicizia di Scipjone , e all'alleanza de' Romani, e lo fa dichiarare a Scipione per mezzo di ambasciatori 5. Dopo l'incendio de'due campi fatto da Scipione, fa leva di nnove truppe per continuare la guerra 33. E disfatto e messo in fuga 35. 36. Mette nuove truppe sull' armi 42. È vinto da Lelio e da Masinissa, e fatto prigioniero 43. È condotto nel campo dei Romani 46. Procura di giustificarsi innanzi a Scipione accusando Sofonisha 47. E mandato a Roma 53: E con. dotto in trionfo 118.

SIGOVESO, giovane principe gallo va a stabilire una

colonia in Germania XXVI. 64.

SILANO (M. Giunio) mandato nella Spagna con Scipione l' Africano XXXI. 155. Sbaraglia due corpi di nemici l'un dopo l'altro, e fa prigioniero Annone, uno de' capi XXXII. 115. 114. SILANO (D. Giunio) designato console XLI. 187. É di avviso che si mettano a morte i complici di Catilina 228. Ma n'è distolto dal discorso di Cesare 234.

SILANO luogotenente di Lepido si unisce ad Autonio col

corpo di truppe che comandava XLV. 291.

SILLA ( L. Corn. ) arriva nel campo di Mario , di cui era questore. Sua nascita e suo carattere XXXVIII. 22. e seg. Mario lo manda a Rocco 32. Ch'egli persuade a consegnargli Giugurta 33. Si appropria con troppa alterigia la gloria di quest'avvenimento 35. Luogotenente generale di Mario batte i Tettosagi 50. Impegna i Marsi, popolo della Germania, a fare alleanza co' Romani 60. Abbandona Mario, e si unisce a Catulo 61. Porta l'abbondanza nella di lui armata 76. Sue memorie 78. Ha grandissima parte nella vittoria sui Cimbri 80. Sua pretura 144. Dà un combattimento di cento leoni acatenati 145. Mette Ariobarzane al possesso della Cappadecia ivi. XXXIX. 39. Compisce la disfatta d'un armata degli alleati, che Mario avea messo in fuga XXXVIII. 105. Distrugge Stabia, e assedia Pompejo 203. Assume il comando dell' armata di Postumio, ucciso da'suoi soldati . e non ne vendica minimamente la morte 204. Distrugge un esercito di Sanniti comandato da Cluenzio 205. E onorato d'una corona ossidionale 206. Soggioga gli Irpini, passa nel Sannio, e vi riporta parecchi vantaggi 207. Ritorna a Roma per chiedere il consclato . Stravaganza del suo carattere 208, 200, E nominato console 220.

Silla spogliato del comando della guerra contro Mitridate dalle violezze del tribuno Sulpizio, marcia colla sua armata contro Roma XXXVIII. 239. 250. Il senato gli manda deputati, i quali non gli impediscono di avanarasi. S' impadroniste di Roma 251. 252. Vieta il saccheggio, riforma il governo, accresce l' autorità del senato, e diminuisce quella del popolo 235, e seg. Fa dichiarare nemici pubblici Mario, Sulpicio, e dieci altrisenatori 235. Sua moderazione 249. Comporta che Cina as sia nominato console 250. Questi per costringerlo ad uscir dall' Italia lo fa accusare da un ribuno 252.

Silla passa in Grecia XXXIX. 70. Forma l'assedio di Atene ivi . Spoglia i templi di Olimpia , d'Epidauro , e di Delfo. Motti ch' ei pronunzia in quest' occasione 71. Paragene della sua condotta con quella degli antichi generali romani 72, e seg. Egli e sua moglie sono derisi dagli Ateuissi 74. Prende la città colla forza 77. Risol-, to di eguagliarla al suolo, si lascia piegare 78. Prende il Pireo, e lo abbrucia 79. Marcia incontre ai generali di Mitridate 80. Riporta una famosa vittoria presso . a Cheronea 84, e seg. Ed una seconda dirimpetto a Orcomena 89, e seg. Abboccamento con Archelao per un trattato 98, e seg. Si avanza verso l'Ellesponto 103. Fiera risposta che dà ai deputati di Mitridate . 105. Conferenza con questo principe, in cui la pace è conchiusa 106, 107. Si giustifica su tale rapporto presso i suoi soldati ivi . 108, Perseguita Fimbria, e lo riduce ad uccidersi da se stesso ivi, e seg. Misure che prende dopo la vittoria 111. Concede troppa licenza alle truppe 112. Condanna l' Asia a pagare ventimila talenti 114. Lascia che i piratr saccheggino le coste dell' Asia ivi. Non v'è cosa più lodevole in sua vita che quella di avere preferito la guerra contro Mitridate ai suoi peopri interessi 115. Si apparecchia a ripassare in Italia 117.

Silla scrive al senato XXXIX. 127. Il quale gl' invia de' deputati 128. I consoli radunano molte forze per opporsegli 129. Sua risposta ai deputati del senato 131. Terribili preparativi de' nuovi consoli contro di lui 135. Affezione che gli testificano i suoi soldati 136. Arriva in Italia, e penetra fino nella Campania senza trovare ostacoli ivi . Disfa Norbano 137. Corrompe l'armata di Scipione 139. Detto di Carbone intorno a Silla 142. Parole di Silla a Crasso 143. Pompeo va a raggiugnerlo con tre legioni . Ouori che gli rende Silla 145. Fa un trattato co' popoli d' Italia. Sua fiducia di vincere 148. 149. Disfa il giovane Mario presso a Sacriportus 150. Fa assediare Preneste da Lucrezio Ofella Comincia a trascurare la nobiltà 152. È ricevuto in Roma ioi . Battaglia sanguinosa data alle porte della città tra lui ed i Sanniti 155, e seg. Cangiamento ne' suoi costumi 158. Riempie Roma di omicidi 150. Proscrizione 160. A forza di preghiere accorda la grazia a Cesare 166. Prende il soprannome di Felice 169. Macello ch' egli esercita in Preneste dopo la presa di questa città 170. Città proscritte, vendute, e spianate per suo ordine ivi . Manda Pompeo in Sicilia , ad inseguire gli avanzi del partito vinto 171.

Slla si fa nominar dittatore, e rivestire d'un illimitato potere XXXIX. 177, 178. Comparisce col più ter-ibile apparato 179. Fe trucidare sulla piazza Lucrezio Ofella, il quale chiedeva il consolato, malgrado il suo

divieto, e fa eleggere de' consoli 180. Trionfa di Mitridate ivi . Porta diverse leggi 181, e seg. Inflevolisce ed abbassa il tribunato 183. Vende i beni de' proscritti in una maniera tirannica 184. Ricompensa la buona volonta d' un cattivo poeta 185. Prodotto della vendita de' beni de' proscritti a prò del tesoro pubblico 187. Manda Pompeo in Africa contro Domizio 199. Lo richiama 201. É console nello stesso tempo che dittatore 204. Concede la libertà a discimila schiavi, e distribuisce delle terre seli ufficiali ed ai soldati di ventitre legioni 215. Rinunzia alla dittatura. Osservazione su questo avvenimento 216. 217. E insultato da un giovane. Sua tranquillità 218.

Silla rinfaccia a Pompeo di aver fatto Lepido console XXXIX. 219. Dà una festa, e pranzi al popolo ivi . Perde Metella sua moglie, e sposa Valeria ipi. 220. E attaccato da una malattia per cui è tutto inondato da pidocchi 221. Da leggi agli abitanti di Pozzuoli 222. Si affatica intorno alle memorie della sua vita fino a due giorni avanti la sua morte ivi. Suo testamento ivi. Ultima violenza ch' egli esercita. Sua morte 223. Osservazione sul nome di Felice ch'egli avea preso ivi. 224. Se gli fanno magnifici funerali ivi . Suo esempio funesto alla repubblica 231.

SILLA (P. Corn. ) designato console , è accusato di broglio, e condannato XLI. 107. Si può credere ch' egli non sia stato complice nella congiura di Catilina 108. Nella battaglia di Farsaglia comandava l'ala dritta dell' armata di Cesare XLIV. 106. Sua avidità nello acquistare i beni dei cittadini infelici 304.

SILLA (Fausto), e Fausta sua sorella, figli gemelli del dittatore Silla , e di Metella XXXIX. 160. Fausto fanciulio , lodando la distatura di suo padre, riceve sul volto un gran pugno da Cassio pure fanciullo XLV. 161. Da combattimenti di gladiatori XLII. 61. S' interessa per Scauro suo fratello uterino accusato XLIII. 133. Dopo la pugna di Farsaglia, si unisce a Catone XLIV. 230. Dopo quella di Tapso è messo a morte da Cesare XLV. 74. Fausta sua sorella è sposa di Milone XLII. 170. Sua poca saggezza XLIII. 152.

SINOPE città, ore nacque Mitridate, presa da Lucullo XL. 140.

SIRACUSA, descrizione di questa città XXXI. 8, e seg. Epicide ed Ippocrate vi sono creati pretori 4. Armano il popolo contro i Romani 5. Savio discorso d'un Siracusano nell'assembles ivi. 5. 81 conchiede la pace co' Romani, "Epicide ed Inpocrate urbano tutto, e s' impadroniscono della città (vi. Marcello l'assedia per mare a per terra 11. Terribile effetto delle macchine di Archimede ivi. e seg. Sambuche di Marcello 14. L' assedio è cangian in blocco 17. Diverse speditioni nella Sicilia durante il blocco 12. Diverse speditioni nella Sicilia durante il blocco 12. Le seg. Marcello è indeciso se debba continuare l'assedio. Ha una intelligenza in città che viene scopetta S1. 52. Presa d'una parte della città 35. 4. Lagrime di Marcello ivi. Devastatione nelle due armate cagionata dalla peste 37. Diversi averaimensi seguiti dalla presa della città 36. e seg. É saccheggiata 45. Lagnanze de Siracusani contro Marcello. Pedi Sicilia e MARCELLO. MARCELO. Pedi Sicilia e MARCELLO.

SIRIA. Pompeo vi passa. Stato attuale di questo regno XLI. 60, e seg. È ridotto in provincia romana 6a. È

invaso da' Parti XLVI. 150.

SISENNA, storico XL. 92.

SISENNA, figlio di Gabinio XLII. 342. Si getta a' piè

del tribuno accusatore di suo padre 346.

SITTIO complice con Catilina XLI. 146. Attacca il regno di Ginba, che marciava contro Cesare, e lo forza a ritornarsene XLV. 21. 22 Cesare lo ricompensa 76. Colonia de Sittii ivi.

Smaltitoi scavati sotto Tarquinio Prisco XXIII. 213. Descrizione di quest'opere XXVI. 234. Sono riparati da Agrippa 236. XLVI. 264.

Sociale ( guerra ) . Vedi ALLEATI.

Socii navales , chi fossero XXVIII. 178.

SOFONISBA, figlia di Addrubale, in addietro promessa Masinissa, sposa Siface XXXIII. 4. Discorso chi ella fa a Masinissa 44, 46. El quales si unisce a lei in matrimonio 46. Inghiotte il veleno mandato da Masinissa 52.

Sogno di Atinio XXIV. 214. De' due consoli che marciavano contro i Latini XXVII. 81. Di Annibale XXIX. 176. Di Cicerone XLII. 126. Di Calpurnia XLV. 173. Di

Elvio Cinna 203.

Sole: suo pallore durante tutto l'auno in cui morl Cesare XLV. 278.

Soprannome . Scipione è il primo che ne abbia preso uno da' popoli vinti XXXIII. 118. (Vedi Nome).

SORA: gli abitanti di questa città scannano la colonia romana che vi era. Ne sono puniti XXVII. 177. 178.

Sorti di Preneste, ed altre. Come si consultavano XXIX. 29.

SOSIO . Luogotenente di Antonio , unito con Erode assedia e prende Gerusalemme XLVI. 159. Trionfa 267, E consolo 234, Si dichitara in favore di Antonio contro Ottaviano 287. Lascia Roma per andar a trovare Antonio 288. Ammiraglio di Antonio , è battuto 316. Comanda l'ala sinistra nella battaglia di Azzio 320. Ottaviano gli concede la grazia 330.

SPAGNA: sue miniere XXVIII. 124. 125. Il potere de' Cartaginesi si ingrandisce sommamente XXIX, 80, Alcuni ambasciatori romani dopo aver dichiarato la guerra ai Cartaginesi, passano nella Spagna per procurare di farsi degli alleati. Come essi sono accolti 168, 169. Felici spedizioni di Cn. Scipione in questo paese 226. XXX. 58, e seg. Suo fratello Pub. va a raggiugnerlo 60, Ostaggi spagnuoli teuuti in Sagunto, e consegnati ai Romani . che li mandano alle loro abitazioni, e con ciò si guadagnano l'affesto de' popoli 61, e seg. Gli affari di questo paese sono poco favorevoli ai Cartaginesi 183. Imileone vi entra per rimpiazzare Asdrubale 185. ( Vedi Cn. e P. SCIPIONE). Scipione soprannomato l' Africano vi arriva ( Vedi SCIPIONE ). Questa è l'ultima provincia sommessa ai Romani, e perche XXXII. 130. I Cartaginesi ne sono scacciati 137. Nuove guerre . Vedi CATONE, FULVIO, GRACCO.

Guerra in Ispagna, seguita dalla rovina di Numanzia XXXVI.
171. I Romani fanno molte perdite nella Celtiberia 172.
175. Diresti popoli mandano a Roma per chiedere la
pace 174. Discorsi de' danutati 175. Il senato li rimanda a Marcello, ma ordina segretamente la guerra 176.
La gioventò romana ricusa di arrolarsi ivi. 177. Il giovana Scipione offre i suoi sertigi, e trascina con
tutta la gioventò ivi. Lucullo passa in Ispagna, sua
reudele avaricia 178. 179. Galla e disfatto in Lustiania
181. Sua detestabile perfifia 182. Viriato fugge dalla
strage. Vedi VIRIATO, NUMANZIA ec. 183. La guerra
contro Numanzia è affidata a Scipione Emiliano. Vedi SCIPIONE.

Guerra di Cesare in Ispagna contro i luogotenenti di Pompeo XLIV. 89, e seg. Contro i figli dello stesso XLV. 111, e seg. Vedi CESARE, POMPEO.

SPARTA, assediata da Quinzio, e difesa da Nabide XXXIII. 221. ( Vedi QUINZIO e NABIDE ).

SPARTACO: origine della guerra de' Romani contro questo capo degli schiavi. Suo carattere, suo primo stato XL. 39. 40. Suoi primi successi ivi. Aumento delle sue forze, armi mal fabbricate, eccessi ai quali si danno suo malgrado gli schiavi 41. 42. Riporta una vittoria sul pretore Vatinio ipi. Sua moderazione e saviezza nella prosperità 43. Si mandano contro di lui i due consoli, ed un pretore 44. Divisioni tra gli schiavi ribelli . Crisso è disfatto ed neciso ivi. Vittoria riportata sui tre generali romani 45. Per onorare i funerali di Crisse fa combattere come gladiatori trecento prigionieri ivi. Marcia contro Roma ivi. Costretto da Crasso di ritirarsi verso lo stretto di Sicilia, procura invano di far passare delle truppe nell' isola 48. Rinchiuso nel Bruzio con linee, che fa tirare Crasso, egli le espugna Ao. 50. Perde una battaglia considerabile contro Crasso 51. Disfa uno de'Inogotenenti, ed il questore di Crasso ivi . Ultima battaglia in cui è vinto. Suo coraggio . E ucciso 52.

Spettacoli : come vi assisteva il popolo anticamente XXIII. 214. Posti distinti pe' senatori XXXIV. 31. Diversi discorsi, a cui dava luogo questa distinzione ivi , e seg. Posti distinti pe' cavalieri XL. 243. Quale idea aveane gli antichi Romani degli spettacoli XXXVI. 08.

Spoglie opime riportate da Romolo XXIII. 104. Da Cosso il quale uccide Tolumnio re de' Vejenti XXV. 201. 2026 Da Marcello il quale necide di propria mano Viridomano re de' Galli XXIX. 118. L'onore delle spoglie opime meritato da M. Crasso XLVI. 261.

Squittino, introdotto a Roma nell' elezione de' magistrati XXXVII. 21. Poscia ne' giudizi, nello stabilimento delle

leggi, e nei giudizi de' delitti di stato 22.

STATILIO. Vedi TAURO.

STATILIO, protesta di seguire Catone e alla vita e alla morte XLV. 56. 57. Ragione per cui Bruto non gli propose di entrare nella congiura contro Cesare 166. Maudato da Bruto a riconoscere il paese dopo la seconda battaglia di Filippi, è ucciso XLVI. 58.

STATIRA, sorella di Mitridate, riceve con riconoscenza

il decreto della sna morte XL. 124.

STATORIO (L.), uffiziale romano, forma un'infanteria & Siface XXXI. 63.

Statua innalzata ad Orazio Coclite XXIV. 101. A Clelia 109. Statue equestri erette nella pubblica piazza XXVII. 96. Statue e quadri portati nel trionfo di Marcello XXXI. 157. Riflessioni su questo proposito 159, e seg. Prima statua dorata a Roma XXXV. 79. Statua ad Ottaviane

XLV. 285. Statua dorata decretata a Lepido dal senato

286. Statua innalzata a Sulpizio 200.

STAZIO MURCO, dà a Cassio tre legioni ch'ei comandava XLV. 271. 272. Assedia il porto di Brindisi per impedire ad Antonio di passar nella Grecia XLVI. 25, 26. Domizio Enobarbo si unisce a lui 28. Distruggono un convoglio, che andava in soccoreo dell'armata de' triumviri 50. Dopo la battaglia di Filippi Murco si unisce a Sesto Pompeo 67. Il quale lo fa assassinare 118.

STAZIANO . Vedi OPPIO .

STENIO cittadino illustre d' Imera . Sua generosità per liberare i suoi concittadini, affibbiando a se solo il loro fallo XXXIX. 173. É perseguitato da Verre XL. 202. Strade (maestre). Magnificenza de' Romani su questo

rapporto XXVI. 229, e seg.

Strattagemma di Tarquinio il vecchio nella guerra de' Sabini XXIII. 204. 205. Strattagemma straordinario di Annibale per trarsi da un passo pericolosissimo XXX. 64. Di Sertorio XL. 7. 8.

STRATONE, ajuta Bruto a darsi la morte XLVI. 60.

STRATONICA madre di Sifarete, ed una delle mogli di Mirridate, consegna a Pompeo na castello, di cui essa era alla custodia. Avventura di suo padre XLI. 56. 57. STRAZIO medico: savie rimostranze ch' egli fa ad Attalo fratello di Eumene XXXVL 54: 55.

Successioni interdette alle mogli XXXV. 137.

SUCRONA ( sedizione di ) XXXII, 150. Vedi SCIPIONE l' Africano . SUEZ (Istmo di ) Cleopatra imprende di far passare la

sua flotta , sopra ques' istmo XLVI. 342. Suffeti, magistrati di Cartagine XXVIII. 119.

SUFFEZIO (Mezio). Vedi MEZIO.

Suffragi dati per curie XXIV. 8. Per centurie 13. Per tribu 207. Per isquittino XXXVII. 21.

SULPIZIA, matrona illustre XXXV. 30.

SULPIZIA, tenuta per la donna più virtuosa di Roma XXXVII. 164.

SULPICIO, o SULPIZIO (Serv.) console XXV. 26. Uno degli ambasciatori mandati in Grecia per raccogliere le leggi 75. Uno de' primi decemviri 78.

SULPICIO, o SULPIZIO PETICO (C.), console per la seconda volta XXVII. 13. Dittatore riporta un'illustre vittoria sui Galli 16. È console la terza volta 29. La quarta 32. La quinta 34.

SULPICIO, o SULPIZIO PATERCOLO (C.), console XXVIII, 181, Batte una flotta cartaginese 184.

SULPICIO, o SULPIZIO GAIBA (P.), console XXXI.

6. É madato in Macedonia 164, Fugae junazia Filiippo, e lo mette poscia in fuga XXXII. 120. 121. Coll'ajuto di Attalo prende Orea 123. Hinuvaia all'assedio
di Galcide ivi. É cousole la seconda volta XXXIII. 121.
Pa che il popolo si rimetta al parere del sento che
volea che si dichiaratse la guerra a Filippo 125, e seg.
Pervenato in Grecia invia Gentone in soccorso di Atene
154. Entra in Macedonia . Incontro de' due partiti. Spatento di Filippo e delle sue truppe 141, e seg. Riporta de' vantaggi su Filippo 145. 146. Per ciò che spetta
aggii attri di nome Galcia . Pedi GAIS.

SULPICIO, o SULPIZIO GALLO (C.), predice all'armata romana nn'ecclissi lunare XXXV. 262. È console XXXVI. 80. È mandato ambasciatore in Asia, e vi si

conduce con molta alterigia 82.

SULPICIO, o SULPIZIO (P.), giovane oratore. Sucarattere. Saggi avrerimenti che gli dà Annoio. Accusa Norbano XXXVIII. 136, e seg. Tribuno del popolo, impediace a C. Cesare d'essere nominato console 220, 51 da a Mario, e cambia di principi e di conduta 225. 226. Laprende di togliere a Silla il comando della guerra contro Miridate per dardo a Mario 227. Sedicione avvenuta per quest'oggetto 228. E dichiarato nemico pubblico 335. E preso de ucciso 236.

SUPPICIO, o SULPIZIO RUFO (Ser.), grande ginrisconsulto, chiede il consolato nello stesso tempo che Catilina e Murena XLI. 187, e seg. Accusa Murena 207.
È nominato console XLIII. 179. Si oppone alle imprese
di Marcello suo collega contro Cesare XLIV. 13. Trovasi in secato insieme con Cesare 75. Non tralascia di
portarsi nel campo di Pompeo 284. Dopo la pugna di
Farsaglia prende il paritio d'esiliarsi volontariamente
285. Ricere da Cesare an governo 507. È deputato dal
senato ad Antonio XLV. 284. Muore 287. Gli viene decretata una statua 200.

Suonatori di flauto di ritorno da Roma a Tiburi sono ricondotti a Roma, e rimessi ne'loro diritti XXVII, 185. 186.

Suovetaurilia XXIV. 17.

Superstizioni popolari sovente represse. Vedi Religione.
11 disprezzo ne divenne funesto a Crasso XLIII, 85.
Attenzioni di Cesare a non opporvisi XLV. 14.

276

Supplicazioni: onore comunemente decretato si generali vincitori. Fedi GABINIO, CICERONE XLI. 222. Ortinate per dieci giorni all'occasione della vittoria riportata da Pompeo sopra Mitridate, mentre che mai non si avea oltrepesato il numero di sei giorni 78. Per quaranta giorni XLV. 78. Per cinquanta, dopo un vantaggio riportato sopra Antonio innanzi a Modena 30- re sessanta giorni in occasione che fu levato l'assedio di Modena 30-7.

Suppliej in uso presso i Romani XXVI. 192, e seg.

SURA. Vedi LENTULO.

Surena, nome di dignità presso i Parti XI.III. 04. Nome, ricchezze e carattere di colui che fu mandato contro Crasso ivi. (Vedi CRASSO). Sua insolenza dopo la vittoria 120.

SUTRI, città presa dagli Etrusci, e ripresa nello stesse giorno da Camillo XXVI. 111.

SVEVI, popolo di Germania XLII. 28. Vedi ARIOVISTO.

Loro valore XLIII. 18. Cesare avendo passato il Reno
non crede a proposito di andarli ad attaccare 25.

## Ί

Tabulae novae, cosa fossero XXVI. 253.
TALASSIO: uso di nominarlo nelle nozze XXIII. 101.

102.

TAMIGI, fiume della Gran-Brettagna, che Cesare passa a
nuoto malgrado le difficoltà XLIII. 43.

TANAQUILLA, moglie di Tarquinio Prisco XXIII. 195. Sua prudenza dopo l'assassinio di suo marito 221. TAPSO: battaglia vicino a questa città tra Cesare e Me-

tello Scipione XLV. 3q, e seg.

TARANTO, TARENTIÑI. Carattere di questo popole, Guerra contr' essi, cagionata da un insulto fatto per parte di loro XXVIII. 3o. 31. Essi insultano di nuovo gli ambacciatori romani 35. La guerra è loro dichiarata 54. Chiamano Pirro in lero soccoreo 35. Ricevono da esso alcune truppe 59. Pirro vi passa egli atesso 41. Li toglie dalla loro vita oziona e volutuosa 42. Loro la ganza. Motti di alcuni giovani 45. ( Pedi PIRRO). La città accoglie i Romani in preferenza de' Cartaginesi 96. Ossaggi tarentini fuggono da Roma, vi sono ricon-

dotti, e paniti colla morte XXXI. 76. 77. La città de consegnata per tradimento ad Annibale: il quale attacca inutimente la cittadella, e la lascia bloccata ini. 78. Vi si fanno passare delle vettoraglie 85. Difatta d' una flotta romana, che conduceva soccorsi 193. La guarnigione della cittadella riporta un vantaggio sa quella della cittadella riporta un vantaggio sa quella della cittadella riporta un vantaggio sa quella della cittadella xixXIII. 7. La città è assediata da fabio, che se ne impadronisce per intelligenza, e la mette a sacco. Ricco bottino che vi si ritrova 54, e seg. Fabio lascia loro le statue 55. Regolamento rapporto a Tarentini 61. 62.

TARPEJA consegua la cittadella di Roma, ed è uccisa XXIII. 106. Dà il suo nome ad una collina di Roma

TARQUINIO PRISCO, quinto re di Roma, chiamato dapprima Lucumone, viene a stabilirsi in Roma con Tanaquilla sua moglie XXIII. 195. 196. Prende il nome di Tarquinio 197. Suo elogio ini. Si fa eleggere re in pregiudzio de figli di Anco 199. Crea cento nuovi senatori 200. Aumenta il numero delle vestali 201. Fa la guerra ai Latini 202. Vautaggi ch'ei riporta Sua mo. derazione 205. Guerre contro i Sabini 204. Strattagema di cui servesi ini. Guerra contro gli Etrasci 206. Seconda guerra contro i Sabini 210. Disposizioni ch'ei prende durante la pace 215, e seg. Apparecchia le fondamenta del campidoglio 214. E assassinato per ordine de'fieli di Anco 220. 231.

TARQUINIO il Superbo , ultimo re di Roma , sulle istanze di Tullia sua moglie fa assassinare Servio Tullio. 'e s'impossessa del trono XXIV. 25, e seg. Governa da tiranno, e colle sue crudeltà si merita il nome di Superbo 33. Si fa amico de' Latini 36. Fa morire Turno Erdonio sotto pretesto che lo avesse voluto assassinare ipi. Conchiude un trattato co' Latini e fonda il tempio di Giove Laziale 3o. Fa la guerra contro i Sabini ed i Volsci 40. Prende la città di Gabia 41. Opere importanti che fa in Roma 44. Lavora alla fabbrica del Campidoglio 45. Trova una testa umana scavandone le fondamenta 47. Gli vengono presentati i libri delle Sibille 49. Manda i due suoi figli a Delfo insieme con Bruto 52. Assedia Ardea 54. Viene esiliato a cagione della morte di Lucrezia 60. Paragone di questo re con Numa 62. Egli fa ridomandare i suoi beni. Gli sono restituiti 73. 74. Congiura in suo favore scoperta. I congiurati sono puniti di morte ipi , e seg. I suoi beni sono dati al saccheggio 79. I Romani arrivano ad odiare fino it di lai nome. Collatino suo parente è costretto di rinunziare al consalato. Vengono scacciati da Roma tutti quelli di questa famiglia 80; e seg. Tarquinio combatte contro i Romani, che aveano i consoli alla loro testa. Bruto è ucciso da Arunte 86. Impegna Porsenna a fare la guerra a' Romani 97. (Fedi PORSENNA) Altra congiara in Romani 97. (Fedi Issue) suo dien figli sono uccisi alla battaglia del lago Regillo 132. Si ritira in Cuma, e vi more 138. 159.

TARQUINIO (Sesso) figlio maggiore di Tarquinio il Superbo, consegna con astuzia la città di Gabia a suo padre XXIV, El. Fa violenza a Lucrezia 56. È ucciso con suo fratello Arunte alla battaglia del lago Regillo 132.

suo fratello Arunte alla Dattagua del lago Regilio 152. TARQUINIO COLLATINO (L.). Vedi COLLATINO. TARQUINIA, gli abitanti di questa città esercitano una

crudele vendetta XXVII. 31.

TARQUIZIO (L.) maestro della cavalleria romana sotto

Cincinnato XXV. 55.

TARSO città della Cilicia, si dichiara del partito di Dolabella XLV. 275. Cassin ne esige delle ennrmi contribucioni XLVI. 6. È ricompensata da Antonio 101. Ingresso superbo e galante di Cleopatra in questa città 105.

TASGEZIO re de' Carnuti, amico de' Romani, è ucciso XLIII. 48.

TAUREA . Vedi GIUBELLIO .

TAURO (cannte) è stabilito per confine degli stati di Antioco XXXIV. 160.

TAURO (Statitio) comanda una parte della flotta di Ottaviano XLVI. 187. Va a prender possesso dell'Africa propria, e della Numidia in nome di Ottaviano 207. Trionfa 267. Comanda l'armate da terra di Ottaviano durante la battaglia di Azzio 321.

Tavole (Leggi delle dodici). Vedi Leggi.

TAZIO, re de' Sabini fa guerra ai Romani, e s' impadronisce della cittadella XXIII. 105. In furza d' un trattato regua in Roma can Romolo 110. Sua morte 112. Teatro, descrizione di quello di Scauro XXVI. 221. e

seg. Kl.II. 152. Di Pompeo XXVI. 225. XL.II. 522. 1 cessori proposgono di costruirae uno stabile, il senato si oppone. Sue ragioni XXVI. 227. Teatri mobili di Curione XLII. 155.

TELAMONE, luozo vicino a cui i Romani riportano una celebre vittoria sui Galli XXIX. 100. TEMPANIO ( Sest. ) decurione. Salva l' armata del console Sempronio XXV. 225. I tribuni del popolo lo pressano di dire la sua opinione riguardo il console. Sua risposta 228, e seg. E nominato tribuno del popolo 231. Sua generosità riguardo a Sempronio 232.

TEMPE (valli di ) XXXV. 220.

Tempio di Gerusalemme preso da Pompeo XLI. 85. Saccheggiato da Crasso XLIII. 88. 89. Preso da Erode e da Sosio XLVI. 159. Templi consagrati alle divinità del paganesimo ( Vedi il nome di ciascuna divinità ) Templi eretti ad Ottaviano, ed a Cesare 390.

Templum, origine di questa parola XXIII. 74.

TENTERI, nazione della Germania, passano il Reno. XLIII, 15. Vedi GERMANIA e CESARE .

TEODORO precettore di Antillo traditore del suo scolare, è messo a morte XLVI. 563.

TEODOTO retore alla corte di Egitto, consiglia di uccidere Pompeo XLIV. 219. Di cui presenta la testa a Cesare 237. È ucciso da Bruto ivi. XLVI. 17. TEOFANE, calunnia orribilmente Rutilio XXXIX, 58. Ei

fu l'istorico, l'amico, ed il confidente di Pompeo XLI. o3. Fu in forza del di lui consiglio che Pompeo diresse la sua fuga verso l' Egitto XLIV. 218.

TEOPOMPO di Cnido, ch'era in estimazione presso Cesare per la sua erudizione, apporta molti beni alla sua pa-

tria XLIV. 236.

TERENTILLO, tribuno del popolo propone una legge per fissare la giurisprudenza . L'affare è differito XXV. 23, e seg. ( Vedi Leggi ) .

TERENZIA, moglie di Cicerone, impegna suo marito ad operare con vigore contro i complici di Catilina XLI. 227. 268. Fa delle vive sollecitazioni in favore di suo mari-

to esiliato XLII. 161. TERENZIO ( Ser. ) mostra una generosità ammirabile verso D. Bruto XLV, 353.

TERENZIO VARRONE . Vedi VARRONE .

Terminus: feste stabilite in onore di questo dio XXIII. 150. Egli e la dea della gioventù ricusano di cedere il

posto per la costruzione del campidoglio XXIV. 46. TERMOPILE, descrizione di questo stretto XXXIV. 87. 88. Vittoria riportata da' Romani in questo luogo sopra Antioco 8q, e seg.

TERRACINA . Vedi ANSUR .

Tesoro pubblico, ove era collocato XXIV. 92. A chi ne

era affidata la custodia XXV. 237. È forzato da Cesare XLIV. 81.

Testa d' uomo trovata, scavando le fondamenta del cam-

pidoglio XXIV. 47.

Testamento: modo di farlo all'armata XXIV. 177. Legge Falcidia sui testamenti XLVI. 131, 132. Testuggine militare XLVI. 236.

TETTOSAGI, TROCMI, TOLISTOBOJ. Vedi GALLO.

GRECI.

TEUTA, regina dell' Illirio, fa uccidere gli ambasciatori romani XXIX. 79 Guerra per tale oggetto ivi . Abbandona l'amministrazione del regno 82.

TEUTOBODO re de' Teutoni condotto in trionfo da Ma-

rio . Sua statura enorme XXXVIII. 83.

TRUTONI uniti co' Cimbri (Vedi CIMBRI). Dopo essersi separati da essi si avanzano verso le Alpi, e sono intieramente disfatti da Mario XXXVIII. 62, e seg.

TEVERE, origine del suo nome XXIII.63. Inondazione di questo finme XXIX. 50.

Thensae, carrette ove portavansi le statue degli Dei XXVII. TIBERIO, poscia imperatore. Vedi CLAUDIO NERONE.

Allevato nel palazzo di Ottaviano XLVI. 164. Accompagna il trionfo di questo 395. Comanda uno squadrone nel giuoco di Troja 400.

TICO, nome d'una parte della città di Siracusa XXXI.

TIGRANE re di Armenia s'impadronisce del regno di Cappadocia di concerto con Mitridate XL, 88, Grandezza del di lui potere. Suo fasto 134. Dà udienza ad Appio mandato da Lucullo per ridimandare Mitridate 135. Abboccamento e riconciliazione de' due re 137. Orgoglio incredibile di Tigrane. Uno de' suoi generali è disfatto ed ucciso 145. 146. Sulle prime un poco umiliato , ripiglia coraggio e va a cercare Lucullo 148. Facezie degli Armeni sul piccolo numero delle truppe romane 150. E disfatto, e costretto a darsi alla fuga. Strage incredibile della sua armata 161, e seg. E raggiunto da Mitridate 154. Manda ambasciatori al re de' Parti 158. Di concerto con Mitridate raccoglie una nuova armata 162, Amendue sono disfatti 164. 165. Il figlio di Tigrane ribellatosi contro di lui, va a gettarsi in braccio di Pompeo XLI. 40. Egli stesso si porta nel campo di Pompeo onde arrendersi 42. Pompeo gli dà udienza 43. Folle condotta del di lui figlio. Il padre è l'ascinto in

possesso del regno, ed il figlio messo in ferri da Pom-Deo 44, e seg.

TIGRANE, figlio del precedente si ribella contro suo padre XLI. 40. 41. E condotto in trionfo XLII. 32. Clodio tribuno imprende di restituireli la libertà 150.

TIGRANOCERTA: descrizione di questa città XL. 147. E presa e distrutta da Lucullo 155. 156.

TIGURINI, popolo dell' Elvezia, riportano una grande

vittoria sul console Cassio XXXVIII. 48. Vedi EL-VEZJ .

TILLIO CIMBRO, entra nella congiura contro Cesare, e quantunque amante del vino, serba fedelmente il secreto XLV. 168. Comanda la flotta di Bruto e di Crasso XLVI. 30.

TIMASITEO capo di pirati: sua generosa condutta verso i deputati romani che portavano a Delfo una coppa d' oro XXVI. 55. I Romani ricompensano questo benefizio ne' snoi posteri XXVIII. 217.

TIRANNIONE grammatico è fatto prigioniero alla presa

di Amiso, ed è liberato da Murena XL. 128. Tiranno: conseguenza di questo nome dato a Cesare XLV.

TIRIDATE messo sul trono de' Parti invece di Frante,

poscia scacciato da questo XLVI. 384. TIRO, metropoli di Cartagine XXVIII. 116. Sua fedeltà

verso i Romani XLVI. 151.

TIRSO liberto di Ottaviano inviato a Cleopatra e maltrattato da Antonio XLVI. 347. 348.

Titienses , una delle tre triba stabilita da Romolo XXIX. 1 26.

TITINIO, uffiziale mandato da Bruto a Cassio, è cagione per la sua lentezza della morte di quest' ultimo XLVI. 42. 43. Si uccide per disperazione ivi .

TITO LIVIO . Vedi LIVIO . TITURIO SABINO . Vedi SABINO .

TIZIO (P.) tribuno del popolo fa spogliare del tribunato Casca suo collega XLV. 348. Propone la legge per ista-

bilire il triumvirato 360.

TIZIO (M.) ritorna a Roma in forza del trattato di Miseno XLVI, 143. E luogotenente di Antonio . È complice della morte di Sest. Pompeo 252, e seg. Indignazione del popolo contro di lui, allorchè comparisce in Roma 255.

TOANTE, cape dell'ambasceria degli Etoli ad Antioce

282

XXXIV. 60. Ispira a questo principe della gelosia contro

TOLOMEO FILADELFO re d'Egitto manda ambasciatori a Roma XXVIII. 95. Accoglimento ch'ei fa a quello de'Romani 97. Ricusa di prestar ajuto ai Cartaginesi 218.

TOLOMEO FILOPATORE re d'Egitto riceve un' ambasciata da Roma XXXII. 8.

TOLOMEO EPIFANE; in età di cinque anni, succede à suo padre XXXIII. 121. 122.

TOLOMEO EVERGETE re d'Egitto è minacciato da Antioco, cui il senato manda ambasciatori per distoglierlo dalla guerra XXXVI. 43. Invia ambasciatori a Ro-

ma 47

TOLOMEO AULETE re d'Egitto è riconosciuto per alleato ed amico della repubblica XLII. 85. È scacciato da' suoi stati . Teofane amico di Pompeo è in sospetto di avergli fatto prendere il partito di ritirarsi dall'Egitto 281, 282. Avvertimento salutare che gli dà invano Catone di non andare a Roma. Ei vi si porta 283. Berenice sua figlia è messa sul trono dagli Alessandrini ivi. Fa assassinare, corrompe, ed intimorisce gli ambasciatori degli Alessandrini che si erano recati a Roma 284. Spintere ha l'ordine di rimetterlo sul trono 285, Preteso oracolo della sibilla , che proibisce di entrare in Egitto con un' armata ivi . Intrighi di Pompeo per farsi dare questa commessione. L'affare rimane sospeso 286. Cicerone prende parte in quest' affare 287. Il re impegna Gabinio a forza d'oro a venire a ristabilirlo 338. 339. Archelao è ucciso, ed il re sale il trono 341. Suo testamento XLIV. 153.

TOLOMEO re di Cipro. Pedi CIPRO .

TOLOMEO figlio di Aulete: questioni fra loi a Cleopatra sua sorella. Cesare ne è fiato conspercole XLIV. 242. 242. Ei lo dichiera re d'Egito nello siesso tempo che la di lui sorella regiua 245. È rimandato da Cesare agli Alessandrini che lo chiedevano nella guerra di Alessandria 255. Ultime combattimento in cui è vinto, e si annega nele Nilo 259.

TOLOMEO secondo figlio di Aulete è dichiarato re insieme con sua sorella Gleopatra XLIV. 261. Essa lo avvelena XLV. 273.

TOLOMEO APIONE unisce il regno di Cirene ai Romani XXXVIII. 130.

TOLOMEO figlio di Antonio, e di Cleopatra. Antonio lo

dichiara re nello stesso tempo che riconosce Cleopatra per sua sposa legittima XLVI. 283.

TOLOSA città della Gallia, presa o saccheggiata da Co-

pione XXXVIII. 49. Oro di Tolosa 48. TOLUMNIO re de Vejenti costrigne i Fidenati ad uccidere

TOLUMNIO re de Vejenti costrigue i Fridenati ad uccioere gli ambasciatori romani XXV. 199. 200. È ucciso in un combattimento da Cosso, il quale riporta le seconde spoglie opime 201, 202.

Torbidi . Vedi Tribuni, , Debiti, Consolato, Matrimoni, Carestia , Legge Agraria ec.

TORIANO (C.) tutore di Ottaviano è proscritto XLV. 367. Sua morte 379.

TORINO città di Italia presa da Annibale XXIX. 203. TORQUATO. Vedi MANLIO (T.)

Tortura, non si dava alle persone libere XLIII. 149. TOSCANI, sono disfatti da Cedicio centurione XXVI. 83. Vedi ETRUSCI.

Traffico, quando i Romani cominciarono ad applicarvisi XXVIII. 140. 141.

TRASIMENO, lago famoso per la vittoria di Annibale sui Romani XXIX. 245. e seg. Affizione generale che cagiona questa disfatta a Roma 245. Altra disfatta di quattromila cavalieri, che tien dietro a quella di questo lago 245.

Trave della sorella XXIII. 175.
TREBBIA, fiume famoso per la vittoria di Annibale sui
Romani XXIX. 220, c seg. Spavento in Roma. Prepa-

rativi per la campagna susseguente 226. 226.
TREBELLIO vincitore di un impostore in Macedonia, vi acquista il soprannome di Scropha XXXVI. 108.

Trebonia (legge). Vedi Legge.

TREBONIO tribuno del popolo, propono la leggesper dar en al cossoli Pompeo e Crasso i governi di Spagna e di Siria XLII. 316. È incaricato da Cesare dell'acsedio di Martiglia XLIV. 5g. Pretore della città è attaccio 144. E mandato da Cesare in lyagona XLV. 114. Cesare lo costituisce nel consolato pe're mesi rimanenti 135. E far il numero de' congiurati 155. Governanore dell'Asia Minore è trucidato da Dolabella. Indegnità commesses contro di lui 360. 270.

TREVERI (popoli di) meditano una ribellione, e sono soggiogati da Cesare XLIII. 39. (Vedi INDUZIOMA-RO) Sono vinti e sottomessi da Labieno, luogotenen-

te di Cesare 63.

Triarj, terzo corpo della legione XXIV. 248. Vedi l'annotazione alla stessa pagina.

TRIARIO (C. Falerio), pretore in Sardegna, inquieta Lepido XXIX. 247. E al comando della flotta di Lucullo XL. 114. He gran parte alla presa di Eraclea 138. Riporta un lieve vatuaggio su Miritaleta 172. Sua anguinosa difafata ivi. Lucullo lo salva con molto stento dal furore dei soldui 173.

Tribi. Joro creazione XXIII. 78. Loro numero aumentato da Servio Tullio XXIVI. 7. Quattro nuore tribi XXVI.
113. Altre due XXVII. 101. Due altre 175. Altre due
115. Altre due tribi che fissano il numero a treata cinque XXIX. 62. Dopo la guerra degli allenti se ne creano otto di nuore pe' novelli cittadini XXXVIII. 215. Le
quali non sussisterono lungo tempo XXIX. 129, Tribi
chiamate urbane e rurali: loro differenza XXXVI. 61.
Digressione sulle tribà e sulle differenti forme di assemblee XXIX. 126. e seg. Legge che affida alle assemblee per tribà i' elezione de tribuni XXIV. 265. La
plebe à ristretta in quattro tribà soltanto XXVII. 208.
XXIX. 121. XXXVI. 61.

Tribunato a Tribuni del popolo. Prima elesione di questimagiartati, lore diritti e privilegi XXIV. 166. 167, Legge in loro favore 187. E ordinato che la loro elezione fosse fatta nelle assembles per tribb a65, e seg. Illoro numero è accresciuto fino a dieci XXV. 53. 64. Essi si arrogano il diritto di convocare il senuto 65. Interruzione di questa magistratura dalla creazione de'decemrit 78. I tribuni sono ritatabiliti 18. Nova legge sulla loro elezione 160. Contese onde ristabiliti nel loro prima sutorità XL. 58, e seg. Il loro potere è ristabiliti da Pompeo 51. Estensione di questo potere accordato ad Ottaviano XIVI. 389.

I ritumi sollevano il popolo contro il senato all'occasione d'una carestia XXIV. 184, Giano Goriolano in giudizio avanti al popolo 195. Il senato sul parere di Appio mete la divituone fra sasi a39. Nuovi torbidi suscitati da uno di essi all'occasione della legge agraria 259. Giano Appio innanzi al popolo, onde farlo render como della sua condotta, e condannarlo 276. Spargono una falsa voce di congiura per parte de pariraj XXV. 35. Ricominciano le loro sedizioni, che sono acquetate da Cincinnato 21. 42. Propogono novellamente la legge agraria 66. Sollecituno l'esecutione della legge Terentii.

La 7. Dullio impediere a' suoi celleghi di farsi copi:

muare per l'anne seguente 138. Chiamano in giudizio i decemviri 120. Costringono i consoli a nominare un dittatore 207. Si lamentano col popolo perchè i plebei sono esclusi dalle cariche 210 Si sforzano indarno di far eleggere de'questori plebei 234. Il senato trova il mezzo di dividerli 246. Si studiano inutilmente di far nominare de' plebei tribuni militari 254. Il senato ha ricorso ad essi contro i tribuni militari per la creazione d'un dittatore. Essi ricusano di prestarvisi 266. Loro discorsi ingiusti contro lo stabilimento della paga 261. Loro lagnanze sulla continuazione dell'assedio di Veja durante il verno XXVI. 5. E sulle imposte 20. Due tribuni condannati ad una multa all'uscire di carica 56. I tribuni propongono al popolo di passare a Veja dopo la rovina di Roma. Camillo vi si oppone fortemente 100. e seg. La loro proposizione è rigettata 105, Propongono tre leggi sui debiti, sulle terre, e sul consolato 160. Camillo è creato dittatore per opporvisi 165. Essi esigono che si deliberi sui tre capi delle loro leggi 168, Appio si oppone a questa domanda 169, e seg. Le di-spute sono sospese per l'arrivo de Galli 172. Finalmente essi la vincono 177. Mettono due consoli in prigione XXXVI. 209. Loro generosa fermesca contro un tribuno che abusava del suo potere XXXVII. 4. Primo tribuno deposto 58, 50. Eccitano nuovi torbidi per mezzo di nuove leggi XL. 242. Tre vecchi tribuni sono accusati e condannati XI.III. 131. Contribuiscono a prolangare l' interregno . Interesse che vi aveano 141. Due tribuni destituiti per ordine di Cesare XLV. 151. Altro simile esempio 348.

Tribuni militari: creati dai soldati ritirati sul monte Aven-

Triburi militar

Tribum militari creati invece e col potere de consoli XXV. 167, In capo a tre mesi si dimetiono 169, Ne vengono eletti de nuovi 198. Dopo diverse interrazioni se ne eleggono degli altri 206, 213, 255, La loro di escordita all' essedio di Veja fa che i soldati ricevano una sconsilita XXVI. 17. Sono cottreti a rinonziare 19. Poscia vengono condanani ad una ammenda 23. Prima occasione in cui viene scelo un plebeo in questa carica 26. Abolizione di questa magistratura 161. Negli ultimi tempi si discorre di rinonoraria XXIII. 1, Segli ultimi tempi si discorre di rinonoraria XXIII. 1, Segli ultimi

Tribuni legionari, nominati dal popolo XXVII. 9. 184. Essi erano uffiziali della legione, e la comandavano uno do-

po l' altro XXXV. 236.

Tribuni del tesoro vengono messi a parte dei giudizi XL.

Tributo alla nascita de' figli , all' occasione de' morti, e prendendo la veste virile XXIV. 16. Nuovo tributo , imposto per la paga de' soldati. I senatori ne danno l' esempio XXV. 262. In che consistevano i tributi presso Romani XXX. 12, e seg. Viene imposto un doppio tributo in Roma 101. In conseguenza delle somme portate al tesoro da Paolo Emilio, nel suo trionfo, i cittadini sono liberi di ogni tributo XXXVI. 36. Tributo di quaranta milioni di sesterzi imposto alla Gallia da Ce-sare XLIII 245. Nuovo tributo imposto per pagare le ricompense promesse alle legioni vittoriose XLV. 309. Esazioni de' triumviri Antonio , Ottaviano e Lepido 300. Tassa imposta alle matrone ioi.

TRIFONE, dapprima chiamato Salvio, diviene capo degli schiavi ribellati in Sicilia XXXVIII. 93. Vedi Schiavi.

TRIFONIO, e la sua caverna XXXVI. 18.

Trionfo: sua origine XXIII. 104. Prima occasione in cui si concede un trionfo in forza d'un ordine del popolo senza il consenso del senato XXV. 138. Celebre trionfo di Curio XXVIII. 89. Trionfo navale 174. Trionfo di Paolo Emilio XXXIV. 183, e seg. Di Ottaviano XLVI. 304. e seg. Trionfo conceduto senz' aver fatto la guerra XXXV. 81. Trattato su questo soggetto XXXIV. 176, e seg.

Triumvirato tra Cesare, Pompeo, e Crasso XLII. 57. ( Vedi i nomi de' triumviri ) . Secondo triumvirato XLV. 355. Vedi i nomi di ANTONIO, OTTAVIANO e LE-PIDO .

Triumpiri capitales , giudici . Loro potere , loro stabilimento XXVIII. 22. Triumviri nominati per la division delle terre XXXVII. 60.

Trofei: primi esempi presso i Romani XXXVII. 149. TROJA, TROJANI XXIII. 69, e seg. Corsa trojana. Ve-

di Corsa .

Truppe : enumerazione delle truppe ch'erano in istato di mettere sull'armi i Romani al tempo della seconda guerra de'Galli XXIX. 94, e seg. Leva fatta in una maniera nuova XXXI. 75. 76. ( Vedi cavalleria ed infanteria).

TUBERONE (Q. Elio). Amore ed estimazione della povertà in questo Romano, ed in sua moglie, figlia di Paolo Emilio XXXVI, 27. 89, e seg. Paragone fra lui e Scipione 96. 97.

TUBERONE (Q. Elio), figlio del precedente. Di lui risparzoio e semplicità nei funerali di Scipione XXXVII, 89. TUBERONE, impedito da Varo non può entrare in Afri-

ca XLIV. 120. Accusa Ligario XLV. 99.

TUBULO . Vedi OSTILIO .

TULLIA, figlia di Ser. Tullio, a moglie di Tarquinio il Superbo. Sua ambizione, e suoi delitti XXIV: 25, e seg. Ella fa passare il suo cocchio sul corpo di suo padre 32,

TULLIA, figlia di Cicerone, maritata in terze nozze con Dolabella XLIII. 271. Sua morte XLV. 108.

TULLIO (Man.), console XXIV. 116.

TULLIO (Sest.), primo capitano d'una legione parla innanzi a Scipione in nome de soldati, i quali dimanda-

vano di attaccare i Galli XXVII. 17\_e seg.
TULLO OSTILIO, estro re di Roma XXIII. 162. Divide alcune terre fra i cittadini poveri 163. Rinchiude il monte Celio nella città 101. Fa la guerra agli Albani 164. Impedisce che i suoi soldati si accorgano del tradimento di Suffezio 177. Ch' egli punisce con rigore 180. Distrugge. Alba, e ne riunisce gli abitanti a quelli di Roma 181. 182. Fa la guerra ai Fidenati, ai Sabini, ai Latini 183. 184. Prodigi che lo portano alla super-

stizione 186. È attaccato dalla peste e muore ivi. 1891. TULLIO (Azio), personaggio distinto presso i Volta-Dà asilo a Coriolano XXIV. 213. Astuzia di cui servesi per impegnare i Volsci a far guerra i Romani 216. Ricere il comando della truppe insieme con Coriolano

Tumulto, parola più dolce, sostituita a quella di guerra XLV. 280.

Tunica XXX. 28.

TUNISI, città cinque o sei leghe distante da Cartagine
XXXII, 38, 53.

TURDETANI, vicini, e nemici di que' di Sagunto XXIX.

146. TURNO, e MEZENZIO si oppongono allo stabilimento di Enca in Italia, e sono vinti da lui XXIII. 60. 61. TURNO ERDONIO, muore per un tradimento di Tarqui-

nio Superbo XXIV. 36.

TURPILIO governatore di Vacca in Numidia è il solo risparmiato dagli abitani ribelli XXXVII. 238. Gli viene fatto il processo, ed è condannato, quantunque innocente, sulle istanze di Mario ivi. 239.

TUSCOLO è presa dagli Equi, e liberata dai Romani

XXV. 52. Gli abitanti disarmano Camillo ed i Romani colla tranquillità con cui ricevono nel loro paese le armate romane XXVI. 163.

## T

- UMBRI, uniti in lega cogli Etrusci sono disfatti XXVII.

  191, e seg. Minacciano di andare ad attaccar Roma, e
  sono vinti 201, 202.
- Uomo nuovo, cos'intendevano con ciò i Romani XXVI.
- USIPI, nazione della Germania, passano il Reno XLIII. 15. (Vedi GERMANIA e CESARE).
- USSELLODUNO, città della Gallia assediata dai lnogotenenti di Cesare XLIII, 238. Il quale vi si porta in persona, e costringe gli abitanti ad arrendersi. Sua severità contro i ribelli 230, e seg.
- Usura: ciò che ne pensarano i Romani XXVII. 25, e esc.

  Usurai condanania du uni multa 25.5 Seacciani dalla

  Sardegas da Catane XXXIII. 181, Regolamento su tale

  rapporto XXXIV. 35, 58. Prettore assessinato salla pub
  blica piazza dal partito de' ricchi i quali prestavano ad

  usura XXXVIII. 217.
- UTICA, colonia di Tiro XXVIII. 116. Scipinea ne imprende l'assedio, ed à costratto a desistere XXXIII.
  17. 18. Ella si arrende ai Romani XXXVI. 118. Importanza di questa piazza. Giuba vuole distruggerla.
  Catone vi si oppone, e rinchiudesi in esas XLV. 0.
  10. Cesare marcia contr'essa 44. ( Fedi CATONE e CESARE).

#### V

- VACCA, città della Numidia: strage della guarnigione romana, che vi avea messo Metello XXXVII. 238. Il quale se ne vendica pienamente ipi.
- VALERIZA, in Ispagna fondata da D. Bruto XXXVI. 21. VALERIO PUBLICOLA (P.), è presente alla morte di Lucrezia XXIV. 56. Perde la speranza di aspirare al consolato 68. E sostituito a Collatino 85. Diviene sospetto di aspirare al regno, e fia abbattere la sua abita-

zione 88, e seg. Propone molte leggi popelari, ed aequista così il soprannome di Publicola 92. Fa fare l' enumerazione del popolo e si fa dare un collega dopo la morte di Bruto 93. E nominato console la seconda volta 97. Lo è pure la terza e la quarta 110. 112. Sua morte e suo elogio ivi, e seg.

VALERIO (M.), fratello di Publicola si dichiara per la remissione de' debiti XXIV. 119. 120. E ucciso alla

battaglia del lago Regillo 133.

VALERIO ( Manio ) , altro fratello di Publicola , è creato dittatore XXIV. 156. Vince i Sabini, e trionfa 157. Rinunzia alla dittatura 159. 160. Suo discorso pieno di moderazione per acquetare i torbidi suscitati all'occasione di Corielano 201, e seg.

▼ALERIO (P.), console fa prendere le armi ai cittadini malgrado i tribuni, marcia contro Erdonio, che s'era impadronito del campidoglio, ed è ucciso XXV. 38.

e seg.

VALERIO POTITO (L.), si alza il primo contro i decemviri XXV. 92. 93. Va con Orazio a mettersi alla testa del popolo 107. E deputato collo stesso per ricondurre il popolo, il quale s'era ritirato sul monte Sacro 115. Ambedue fatti consoli propongono delle leggi favorevoli al popolo 110. Valerio marcia contro i Volsci e gli Equi , li vince , e trionfa malgrado l'opposizione del senato 133, e seg.

VALERIO CORVO (M.) uccide un Gallo in una singolare tenzone, e prende il soprannome di Corvus XXVII. 37. e seg. E creato console in età di ventitre anni, quantunque lontano 39. È console la seconda volta 41. La terza 42. Riporta una vittoria considerabile sui Sauniti 52. 53. Nuova vittoria 62. E creato dittatore, ed acqueta la sedizione della guarnigione di Capua, che s' era ribellata contro la repubblica 67. Discorso ch' ei tiene ai soldati 68, e seg. E console per la quarta volta 100. Dittatore per la seconda volta vince i Marsi, e gli Etrusci 211. 212. Console per la quinta volta ivi . Rinnova la legge sull'appello al popolo 215. È console la sesta volta 217.

VALERIO LEVINO ( P. ) console, da battaglia a Pirro. Rimane per lungo tempo indecisa XXVIII. 47. e seg. La sua armata è disfatta col mezzo degli elefanti 49. Gli vengono spedite nuove truppe 52. Detto di Fabrizio su questo console ivi.

VALERIO MASSIMO (M.) console, passa in Sicilia,

vi fa la guerra con esito felice XXVIII. 153. Acquista il soprannome di Messala 156. Orologio o Quadrante portato da lui a Roma ivi .

VALERIO FALTO (Q.) pretore, ha grandissima parte nella vittoria riportata presso le isole Egate. Sua conte-

sa con Lutazio pel trionfo XXIX. 39.

VALERIO LEVINO ( M. ) pretore , passa in Grecia , e batte Filippo vicino ad Apollonia XXXI. 52, e seg. Conchiude nu trattato fra i Romani e gli Etoli 169. Assedia e prende Anticira, e sense ch' è nominato console 171. Dà un consiglio salutare ai senatori per sedare i tumulti del popolo all'occasione d'una nuova imposta 189. 190. Arriva in Sicilia , s' impadronisce d' Agrigento, e scaccia i Cartaginesi dall' isola 104. E mandato a Roma onde presiedere alle assemblee XXXII. 7. Colà pervenuto, rende conto del buono stato della Sicilia o.

VALERIO MESSALA (M.), saccheggia l'Africa con una flotta XXXII. 10. Batte una flotta cartaginese presso a Clupea 72. Ne sconfigge una seconda dopo avere devastate l' Africa 116.

178. 179.

VALERIO FLACCO (C.), nominato sacerdote di Giove riforma i suoi costumi, e ristabilisce un privilegio unito alla sua carica XXXII. 14, e seg.

VALERIO FI.ACCO ( L. ) impegna Catone, allora giovane a stabilirsi in Roma XXXII. 30. 40. E fatto console con lui XXXIV. 3. Serve con esso sotto il console Aci-

lio 80 . E eletto censore insteme con Catone, ed è nominato principe del senato XXXV. 58, 59.

VALERIO ( L. ) tribuno del popolo , fa un discorso contro la legge Oppia XXXIV. 24, e seg-

VALERIO FLACCO ( L. ) collega di Mario, console per In sesta volta XXXVIII. 102. (sembra che sia lo stesso che il seguente ).

VALERIO FLACCO ( L. ) è nominato principe del senato XXXIX. 127. Esorta alla pace con Silla 128. È eletto interre 177. Presiede alla nomina di Silla per la dittatura, ed è scelto da lai maestro della cavalleria

VALERIO FLACCO (L.), console sostituito a Mario XXXIX 78. Va in Grecia per prendere il comando dell'armata invece di Silla 88. 89. Suo carattere, e auello di Fimbria suo luogotenente 100, 101 Malintelligenza fra loro . Flacco è ucciso 103. Legge vergognosa ed inginsta ch' egli avea proposto 121.

VALERIO SORANO (Q.) uomo dotto, messo a morte

da Pompeo XXXIX. 172. 173.

VALERIO FLACCO ( L. ), arresta per ordine di Cicerone i deputati degli Allobrogi XLI. 210.

VALERIO MESSALA (M). Vedi MESSALA.

VALERIO ( Triario ). Vedi TRIARIO .

VALERIO PROCILLO (C.) gallo di nascita, mandato da Cesare ad Ariovisto XLII. 254. Pericolo sh'egli corre presso questo principe 257. 258.

VARENO . Vedi PULFIO .

VARINIO (P.), pretore è viato da Spartaco XL. 42.
VARIO HIBRIDA (Q.) tribuno del popolo propone una legge per informare contro quelli che aveano favoreggiato gli allesti XXXVIII. 179. Cotta, Scauro, ed Antonio sono accusati in virti di questa legge 180. 181.

Condannato egli stesso perisce miseramente 182. VARIO (L.), soprannomato Cotyla, è l'asciato da Anto-

nio nella Gallia con sei legioni XLV. 354.

VARRONE, C. Trommio). Sua nascia, suo carattera XXX. 85. Sastiana la propositione di gangaline Runazio a Fabio 87. Discorse d'un tribune in di lui favore 88. E nominano console 89. Se gli da per collega Paolo Emilio itri. Suoi discorsi presuntossi 92. Verdi Carane). Si detenzina a dara battaglia 10/4. Dopo la disfatta della armata si porta a Canosa 110. Informa per via di lettere il sento dello stato degli affari 123. Ritorna a Roma, ovà bene accolto 138. Ricere ambacciatori da Campani, cni scuopre troppo la perdita fatta a Cana 147. 148. Se gli proroga il comando per un anno 189.

VARRONE (M. Terensio) il più dotto de Romani, luogotenente di Pompeo nella guerra contro i pirati, ricave una corona navale XLL 25. Essendo edile curule, trasporta da Sparta a Roma un pezzo di pittura a frecco XLLI. 65. E luogotenente di Pompeo in Ispagaa XLIV. 89. Si arcende a Cesare, e gli rimette le sue truppe edi il suo daunor 11. E proscritto, e trova un sullo presso Caleno XLV. 381. Sua statua collocata nella biblioteca di Politione XXVI. 129.

VARRONE LUCULLO. Vedi LUCULLO.

Vascelli. Vedi Marina.

VATINIO tribuno del popolo impiega la violenza per servir Cesare. Suo carattere XLII. 73. 74. Accusato usa della estrema violenda per sottrarsi al giudizio 141. 142. E nominato pretore in forza dol credito di Pom-

Topo, in pregiudizio di Catone 514. È difaso da Cicerone, ed asolto 550. Per ordine di Ceare fa delle proposizioni di pace ai partigiani di Pompeo XLIV. 160. Riporis una vittoria a M. Ottavio in una pugna navale 261. È nominato console per pochi giorni. Detti di Cicerone su tale oggetto 360. È obbligato dalle sue truppe a rimettere il comando a Bruto XLV. 267.

VEJA, VEJENTI. Sono vinti da Romolo XXIII. 116. 117. Riportano de' vantaggi considerabili sui Romani XXV. 213. Seno disfatti insieme co' Fidenati 216, e seg. Moderazione de' Romani a loro riguardo 258. Assedio della città. Viene cangiato in blocco XXVI. 4. Lagnanze de' tribuni per tale oggetto 5. 6. Bella arringa di Appio per confutarle 7, e seg. Sconfitta che raddoppia il coraggio de' soldati 14. Nuova sconfitta cagionata dalla discordia de' tribani militari 17. Attacco de' nemici vivamente respinto 28. Camillo dittatore ristabilisce ogni cosa 34. La città è presa col mezzo d' una mina 40. Gioja che cagiona a Roma questo fatto 43. Del dacimo del bottino si fa un dono ad Apollo 45. Il popolo chiede di assere trasferito in quella città 46. Camillo si lagna, che non sia stato interamente eseguito il voto pel decimo del bottino ivi. Si oppone alla idea di trasportare il popolo a Veja 56. La legge proposta a quest'oggetto è rigettata 58. Vi si spedisce una colonia ivi. I tribuni propongono di nuovo di trasferirvisi dopo la rovina di Roma fatta da' Galli 100. Camillo vi si oppone fortemente 101, e seg. La proposizione è rigettata 105. I cittadiui che vi si erano stabiliti sono richiamati a Roma 112.

Velia, quartiere di Roma XXIV. 89.
Venalità della cariche sconosciuta agli antichi XXVIII.

122, 123.

Veneficio. Vedi Avvelenamento. VENERE Verticordia: se le erige un tempio XXXVII.

165.
VENERE madre. Cesare le consacra un tampio XLV. 89.
VENERI , popoli della Gallia formano una possenta lega
contro i Romani XLIII. 4. Casara marcia contr'esi
Battaglia aavale ova sono vinii 7. 5. Si arrendono, e
sono trattati con ripore izi. Sabino, uno dei luogolanenti di Cesare, batte tra popoli ch'erano loro alleati 9.
VENOSA: colonia di ventimila uomini stabilita in questa
città XXVIII. 16. 17. Varrone insieme con quattromila

nomini vi si rifuggono dopo la battaglia di Canne XXX.

VENTIDIO generale degli alleati nella guerra sociale XXXVIII. 198.

VENTIDIO (P.) verisimilmente figlio del precedente à condotto in triosifo da Cn. Pompeo Strabone XXXVIII.

235. Pretore si unisce ad Antonio XLV. 250. 293. È fatto cousole l'anno stesso chi egli cra pretore 394, 595. Sua fortuna sorprendente ini. Durante la guerra di Perugia egli ha un'armata in Italia sotto i suoi ordini XLVI. 83. 89. È mandato da Antonio contro i Parti, e riporta sorr'essi due vittorie successive 153, 154. Antonio è geloso della sua gioria ini. Terza vittoria di Ventidio 155. Egli si arresta, temendo la gelosia di Antonio 156. Triofa 158.

Verginità, idea che ne aveano i pagani XXIII. 145.

VERMINA, figlio di Siface va in soccorso di Cartagine, è disfatto XXXIII. 99. Manda a Roma ambasciatori a dimandare l'alleanza de Romani 130. Si sottomette al-

le condizieni che gli s' impongono 131.

YERRE, questore di Carbone lo tradisce, e gli toglie la cassa militare XXXIX. 139, Luogotenente di Dolabella in Sicilia vuole rapire la figlia di Filodamo, e lo fa poscia condannare alla morte unitamente a suo figlio 211, 213, È accusato XL. 200. Suoi delitti ivil, e seg. Sua fiducia nel suo danaro, e nella protezione di Ortensio 218, Va egli stesso in esilio senz'aspettare il giudizio 226, E proscritto dai triumviri XIV. 280.

VESTA: il suo tempio è abbruciato XXIX. 59. Il fuoco si estingue nel di lei tempio XXXII. 127.

st entogue test in elempio activities per estata l'experimentation de l'estata l'est

Vesti dei Romani: digressione a questo proposito XXX.

204

VESTINI: guerra contre questi popoli. Sono vinti XXVII.

114. e seg.

Peterani (soldati) ricompensati da Antonio e da Ottaviano. Loro numero immenso XLVI, 74. Interessi opposti dei possessori de fundi di terra, e de soldati. Avidia ed insolenza di questi 78. Loro insolenza contro Antonio

VETTIO, cavaliere romano solleva gli schiavi in Italia .

É vinto e si uccide XXXVIII. 90, e seg. VETTIO, capo ne Peligni, fatto prigioniere dai Romani,

è ucciso da uno de' suoi schiavi, il quale si uccide po-

VETTIO (L.) cavalere romano accusa Cesare d' avere avuto parte alla conquera di Catilina. Cesare lo fa condannare ad una multa, e mettere in prigones XLI, 266, 267. Dopo aver fațio condannare molti conglurarii, rende sospetto di mala fe-te izir. 268. Corrotto da Cesare comole, accusa molti de' primi senatori di avervoluto far assassimare Pompeo XLII, 26. 97. Lo ei trova strangolato in prigione 39.

VETURIA, madre di Coriolano XXIV. 175. Rispetto e tenerezza del figlio verso di essa 220. Ella va a trovarlo accompagnata da un gran numero di matrone, e

fa ch'egli levi l'assedio di Roma 221. e seg. VETURIO (T.) console XXVII. 101. Console la secon-

da volta, cade nell'imboscata di Caudio 135. (Vedi POSTUMIO Sp.) VETURIO, figlio del precedente, maltrattato da Plozio

suo creditere, lugge dalle sue mani. Torbidi in quest' occasione XXVIII 22. 23.

VEZIO MESSIO, uffiziale de' Volsci. Suo valore XXV.

Fia Appia XXVII. 163.
VIBIO VIRIO, mandato da' Campani ambasciatore a Varrone, pervande i auoi coucittadini a passare nel partito di Annibale XXX. 140. Si oppone al parere di quelle li che volevano arrendersi ai Romani. Suo discorso

XXXI. 107, e seg. Si uccide col veleno 112.

VIBIO PANSA (C.) tribano a oppone ad alcani decreti del senato contrarj a Cesare XLIV. 16. 17, Amico di Gicerane XLV. 105. Sollecita invano Cesare a prendera una guardia 145. E designato console da Cesare, quantanque figlio d' un proscritto 261. Sue disposizioni rapporto a pubblici affari 282. Sua condotta, e quella del suo collega Irzio 285. e- seg. Pansa va a raggiugener il suo collega innanzi Modena 298. Battaglia in cui è ferito 290. Sua morte 305. Dolore che cagiona a Roma la di lui morte e quella d'Irzio. Loro funerali 306.

Vigna d'oro. Pompeo la trasporta da Gerusalemme a Roma XLL 87.

VILLIO TAPPULO (P.) console, passa in Macedonia. ed acqueta una sedizione de soldati legionari XXXIII. 157, e seg.

VILLIO ( L ) tribuno propone la prima legge che stabilisce l' età necessaria per ciascuna magistratura . E soprannomato Annale XXXV 85.

VIMINALE (monte) rinchiuso nel ricinto di Roma XXIV. 6.

VINDICIO, schiavo, scopre la congiura fatta onde ristabilire i Tarquini XXIV. 76. Gli si dona la libertà 79. Vini del consolato di Opimio, che si mantengono per secoli X XVII. 135, 136.

VIRGILIO poeta: sua nascita XL. 232. Periglio ch'ei corre per parte del centurione Ario XLVI. 70. Protetto da

Pollione 120.

VIRGILIO (C.) pretore di Sicilia ricusa di dare asilo a Cicerone XLII. 132.

VIRGINIA: Appio decemviro imprende di rapirla. Il di

lei padre è costretto ad ucciderla per toglierla all'infamia XXV. 99, e seg. ( Ved: VIRGINIO ). VIRGINIA, moglie del console Volunnio erige un altare

alla pudicizia plebea XXVII. 241.

VIRGINIO tribuno, cita innanzi al popolo Cesare, il quale si opponeva alla legge Terentilla XXV. 28. 29.

VIRGINIO, padre di Virginia, uccide sua figlia, per toglierla alla brutalità di Appio XXV. 105. Ritorna al campo, ed alle sue lagnanze i soldati si ribellano, e ritimansi sull' Aventino, poscia sul monte sacro 108, e seg. E creato tribuno 118. Accusa Appio 120.

VIRIATO, scappato dall' assassinio de' Lusitani scannati dalla detestabile perfidia di Gallea, di semplice contadino, diventa un terribile guerriero XXXVI. 183. Fecondo di astuale, combatte i Romani in molti incontri 185, e seg. Fabio Emiliano marcia centro di lui 188. Riporta molti vantaggi 18q. Viriato solleva molti popoli della Spagna 100. Suo elogio, e suo carattere 193. Dopo avere disfatto il console Fabio , si ritira nella Lusitania 194. Pace conchiusa fra lui ed i Romani 199. I quali rempono il trattato ivi. Si toglie con astuzia a 206

Cepione che la perseguitava 200. Chiede indarno la pace ivi. 201. Cepione lo fa uccidere per tradimento 204. Quanto è compianto. Suoi funerali, suo merito-ivi. 205.

VIRIDOMARO re de Galli, ucciso da Marcello, che ne riporta le spoglie opime XXIX. 115. 116.

Visceratio, cosa fosse XXVII. 107.

Vittime umane, proibite XXXVIII. 129. Erano in uso presso i Galli XLII. 211. Il cristianesimo solo le ha abolite 212.

Vittoria (statua della), mandata ai Romani da Gerone XXX. 90. Ottaviano consacra una statua d'oro alla vittoria XLVI. 300.

Vittovaglie ( prefetto delle ) XXV. 190.

VOCONIO SAXA (Q.) tribuno, propone e fa passare una legge contro le donne rapporto alle successioni XXXV. 137. 138.

VOCONIO BARBA, luogotenente di Lucullo XL. 110. Sua negligenza 113.

VOLCAZIO TULLO (L.), console XLI. 26. Si lagna di Pompeo, e propone di mandare deputati a Gesare XLIV. 41. Trovasi in senato con Cesare 75.

VOLERONE (P.) tribuno del popolo fa passare una legge contraria all' autorità del senato XXIV. 262, e seg.

VÖLSCI, sono in guerra co'Romani XXIV. 60. 141. 1422. Sono vini e punii serezamente 147. Coriclano ritiges presso di loro. e gl' impegna a dichiarare la guerra ai Romani 213. 214. Approfitano dell'odio de soldati varso Appio loro generale, e lo vincono 272, e seg. Sono difatti da Gegmio, e forzati di passare sotto il giogo XXV. 186. 187. Battaglia anagunosa 224, e seg. Sono vinii da Cosso ditatore XXVI. 119. 120. Maigrado le loro sconfite trovarano sempre nuove truppe 110. Sono vinii da Camillo 150, e seg. VOLSCIO, per susfalsa testimovinaza fa condannare Ce-

sare all esilio XXV. 30. 31. Viene esiliato egli stesso 60. 61.

VOLSINIANI (i) oppressi da' loro schiavi hanno ricorso ai Romani XXVIII. 109.

VOLUNIO (L.), console vince i Saleuini XXVII. 203. É console la seconda volta 226. Passa in Eturnia colla sua armata in forza d'una lettera d'Appio suo collega. È male accolto da Appio. Sua moderazione. Le truppe lo costringono a fermarsi 229, e seg. Riporta una vittoria insieme col suo collega 232. Ritora nel Sannio. Disfa i Sanniti e toglie loro il bottino che aveano fatto nella Campania 233. 234. Fa nominare Fabio console, e parla con molta saviezza 238. 239.

VOLUNNIO (P.) dà asilo ad Attico proscuitto XLV. 382.

VOLUNNIO buttone, ucciso nel campo di Bruto XLVI. 48.
VOLUSENO (C.) è mandato da Cesare per riconoscere le
coste della Gran-Brettagna XLIII. 27. Sua perfidia riguardo
a Comio 235. È inganuato poscia ferito dallo stesso Comio 242. 243.

Voti: delicatezza de' Romani a questo proposito XXVI. 46. 47. Riflessioni sopra i voti XXX. 9, e seg.

## $\mathbf{X}$

XANTIPPO spartano conduce delle trappa ai Cartaginesi ed ispira loro il coraggio XXVIII. 201. Batte Regolo e lo fa prigioniero 205. 206. Si ritira 207.

XANTO, capitale della Licia, assediata da Bruto. Furope de'suoi abitanti XLVI. 13, e seg.

### $\mathbf{Z}$

ZAMA. città di Numidia, presso alla quale si da la battaglia tra Scipione ed Annibale XXXIII. 74. 91, e seg. È assediata da Metello XXXVII. 231. Ricusa di ricever Giuba, e gli chiude le porte XLV. 72.

ZARBIENO, re de Gordiani, messo a morte da Tigrane XL. 157. Lucullo gli fa celebrare i funerali, e gli co-

struisce un monumento ivi.

ZENOBIO, per ordine di Mitridate, tratta crudelmente l'isola di Chio XXXIX. 95. 96. È arrestato e messo a morte dagli Efesi 97.

ZENONE (statua di) Catone conserva questa sola di tuttociò che possedeva Tolomeo re di Cipro XLII. 148. ZIRLA o ZELA, città celebre per la disfatta di Triario

CL. 172.

ZOZIMA, sposa di Tigrane, condetta in trionfo da Pompeo XLII. 32.

> FINE DELL' INDICE GENERALE E DEL VOLUME QUARANTESIMOTTAVO.

## **ELENCO**

#### DEGLI ASSOCIATI

CHE ONORARONO QUESTA EDIZIONE DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL VOLUME XLVII.

Bernardi, Carlo, Impiegato all' I. R. Governo.

MAROTTA e WARSPANDOCH di Napoli, per copie tre, due in carta sopraffine, ed una in velina.

MICHIELI N. U. Luigi, di Piove.
Pomba Vedova e figlio, per altre due copie.
Zambelli Gaetano, Impiegato all'I. R. Governo.
Zambelli (de), co. Gaetano.
Zon, D. Giacomo.

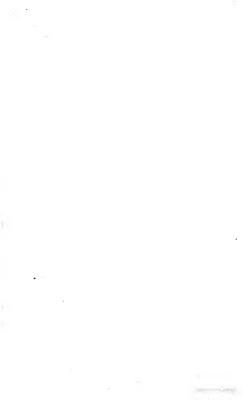

# Stampato

Per cura di Giuseppe Battaggia.







